







## RELATIONI

VNIVERSALI DIGIOVANNI BOTERO BENESE

PARTE SECONDA,

Nella quale si tratta de'maggiori Prencipi, che siano al mondo, & delle cagioni della grandezza, & richezza de'loro Stati.





IN VENETIA,

Appresso Giacomo Vincenti 1598.

K. [1, 2, (6)

IN VENETTA,

THE WAR TO SHEET TO SHEET TO

# TAVOLA DELLE COSE NOTABILI.



Cortezza,
nel proem.
Acqua di Gan
ge, & della
Ganga comprata dal Re
di Narfinga,
78
Acque del fiu
me mancate
dal beuere

dell'essercitio del Rè di Narsinga.

79
Acquisti di stati sono come insiti.

34

| Adel Regno.                          | 100    |
|--------------------------------------|--------|
| Adone Arciuescouo di Vienna.         | 43     |
| Agà.                                 | 123    |
| Agilità.                             | 30     |
| Africa.                              | IOI    |
| Africa occupata da Vandali.          | 43     |
| Albi fiume d'Allemagna.              | 47     |
| Alemagna non può far cosa buon       | a per  |
| l'hersie.                            | 50     |
| Alemagna quante anime faccia.        | 47     |
| Alemagna può mettere in campagn      | a du-  |
| cento mila tra caualli & fanti.      | 40     |
| Allemagna & fuoi confini.            | 46     |
| Allemanni hanno bisogno di capitan   | o Ita  |
| liano.                               | 28     |
| Alemanni gente tarda.                | 127    |
| Alemanni ualgiono poco nelle difeit  | . 28   |
| Alepwo città.                        | 110    |
| Alessandro sesto termina le differen | ze tra |
| r Redi Caffielia. & di Portogalle    | 0.151  |
| Aleffandro Maono tece abbrucciare    | ra cre |
| tà di Persepoli, & poi ad initani    | azau   |
| una cortigiana la fece restaurare.   | 92     |
| Alleffandro Seuero.                  | IZI    |
| Aloe legno stimato a peso d'argent   | 0 . 77 |
| Alteratione de'regni di Siam. & di   | Pegu-  |
|                                      |        |

Ambasciadori mandati al Re della China da Principi. 61

| Amochi foldati del Re di Calicur.                                      | 82     |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Anatre della China, & lor pastura.                                     | 64     |
| Andalogia occopata da Vandali.                                         | 43     |
| Anglessei Ifola.                                                       | 12     |
| Angola provincia nobile.                                               | 76     |
| Annali Francia.                                                        | 44     |
| Arabi amano latte acetefo.                                             | 58     |
| Arabi arditi. nel pro                                                  | em.    |
| Arciduchi d'Austria & loro stati.                                      | 51     |
| Arciuescouo di Magdeburg pretend                                       | leua   |
| già il primato d'Alemagna.                                             | 47     |
| Arcinefcono di Salzburgh.                                              | 48     |
| Arciuescouo di Gnesna hà suprema a                                     | uto-   |
| rità nell' interregni di Polonia.                                      | 26     |
| Arciuescouo di Vienna.                                                 | 43     |
| Ardimento. nel p                                                       |        |
| Ardire più importante dell'accorte                                     | zza.   |
| nol proemio.                                                           |        |
| Armatura de'sodati del Re Chima                                        | rao.   |
| 60                                                                     |        |
| Armi della caualleria de'Moscouiri.                                    | 39     |
| Arme defensiue di gran auantaggio.                                     | 83     |
| Armi meglio maneggiare da Todesch                                      | 1.28   |
| Armi usate da gl'Inglesi.                                              | 14     |
| Armi principali de Tartari.                                            | 58     |
| Armi di caualieri di Persiani.                                         | 94     |
| Armi del Monomotapa.                                                   | 118    |
| Arti di guerra usate da Turchi.                                        | 86     |
| Artigliaria tolta al Re d'Idalcane.                                    | 124    |
| Artigliaria del Turco.                                                 | 123    |
| Asappi fantaria uile del Turco.<br>Asia madre di Regni, & Imperij pote |        |
|                                                                        | 54     |
| Mi.<br>Astrologia stimata da Persiani.                                 | 92     |
| Astrologia giudiciaria tenuta in coto                                  | nel-   |
| la China, nel Pegù, & in Persia.                                       | 92     |
| A Geolega Himari da Tartari.                                           | 60     |
| Aftrologo diffuade dall'impresa il                                     | Soffi. |
|                                                                        |        |

Auifi de Padri Gesuti.

Baltia 12. Bengala Regno. 56

## Tauola.

|   | Beuande de Tartari. 58                                | Caualleria del Persiano.                      |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | Belnagar città.                                       | Caualleria de Moscouiti.                      |
|   | Biscaini. nel proem.                                  | Caualleria Alemanna milgiore. 51              |
|   | Biscaini buoni per il mare. 135                       | Cause, per le quali il Papa riducesse l'Im    |
|   | Boemia quante terre, & uille faccia. 86               | perio all'ellattione                          |
|   | Boemi gente tarda.                                    | Caufe della gradezza delli stati. nel proe    |
|   | Brama regno. 72                                       | Commania da Mafaniti                          |
|   | Burno regno. 106                                      | Ceremonie usate da' Tartarinella succes       |
|   | C                                                     |                                               |
|   |                                                       | Gone de'lor Prencipi.                         |
|   | Aietano che che cosa dica de'Vesco                    | Cefare Germanico in Allemagna 88              |
|   | ui. 148                                               | Cefare del Cataio                             |
|   | Cairo.                                                | China 61                                      |
|   | Calient. 80                                           | China regno 50                                |
|   | Caluinismo intolerabile tra tutte le sette            | China poco minore dell'Europa 6:              |
|   | d'herefia.                                            | China foggiogata da Tartari 50                |
|   | Caluinisti simile alle biscie                         | China sotto posta à terremoti grandissimi     |
|   | Cambaia città del regno di Siam. 70                   | 64                                            |
|   | Cambaia città di cento trenta mila fuo-               | Chinesi habitano l'acqua, come la terra       |
|   | chi.                                                  | 63                                            |
|   | Cambaliì città capo dell'Imperio de'Tar               | Chinefi padroni di stato molto maggiore       |
|   | tari, gira uentiottomilgia. 57                        | di quello che hanno al presente 66            |
|   | Campanel città co sette cinte di muro 96              | Chinesi hanno istoria delle cose loro d       |
|   | Camello che foma porti. 94                            | due mila trecento, & più anni                 |
|   | Camello che foma porti. 94 Caseftia da che nafca. 119 | Chinesi come possono vscir del regno loro     |
|   | Caripici. 121                                         | 66                                            |
|   | Carlo Magno fatto Imperator de'Romani                 |                                               |
|   |                                                       | Ciambelloti eccellenti di pello di camello    |
| 2 | Carlo Magno di fangue Germano. 44                     |                                               |
|   | Carlo Magno mandò il suo restamento a                 | Ciechi quattro mila impiegati alle molle      |
|   | Roma per l'approbatione del Papa. 44                  | di Cantan nella China 63                      |
|   | Carlo V. conduste all' impresa d'Algier               | Circoli DAlland                               |
|   | cinquecento legni, & Seicento a Tu-                   | Circoli d'Allemagna 48                        |
|   |                                                       | Cirenei stimati da Platone incapaci di di     |
|   | Cartagena saccheggiata da Inglesi. 139                | fciplina, e di legge                          |
|   | Cartaginesi si scaricorno de gl'aquisti lo-           | Città della China                             |
|   |                                                       | Città Imperiali                               |
|   | Cafa d'Austria cominciò à farsi grande                | Città Franche d'Allemagna quante siano        |
|   | nel medefimo tempo che la cafa Otto-                  | 47                                            |
|   |                                                       | Città di Siam, oltra i naturali, sa da trenta |
|   | 0 ( 04 0                                              | mila fuochi d'Arabi 70                        |
|   | Caffeet di Zalia                                      | Città ricche del Persiano 91                  |
|   | Castrati di Zelia.                                    | Circuito d'Inghilterra                        |
|   | Coffigliani. nel procm.                               | Circuito di paesi bassi, del regno di Napo    |
|   | Catelani buoni per il mare.                           | 11, del Ducato di Milano, & d'alcune          |
|   | Caterina de Medici Regina di Francia. 4               | 11016                                         |
|   | Caualli di Suetia.                                    | Color bianco vsato da Tartari nel lutto       |
|   |                                                       | 59                                            |
|   | Cadalli I isuari                                      | Colonia eancellieri d'Italia 47               |
|   | Cadalli Lituani. 29                                   | Colonia di Portoghefi nella China             |
|   | Caualleria di Timarri del Turco perche                | Colonie di Spagnuoli                          |
|   | fia poco ualorofa. 128                                | Communica delle donne conforme alla           |
|   |                                                       | Re                                            |
|   |                                                       |                                               |

## Tauola

| n the Links and Colour on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Danubio for the office segretar an 47       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Republica di Platone nel Calicut 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Declinatione dell'Imperio Romano 42         |
| Comparatione del Seriffo, al Rè di Persia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dei adotati nel Perù                        |
| 214 11 Come 11 Turns con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dei dei Giapone                             |
| Comparatione delle forze del Turco con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Delitie del gran Cam                        |
| quelle del Rè Catholico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Delitte dei gran Canio per la ouerra        |
| Coparatione del Re Mahamudio al Tam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denaro vule & necessario per la guerra      |
| berlani berlani sa de la seria 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nel proem.                                  |
| Conditioni delle forze di stati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denaro fa due effetti segnalati per la gran |
| Congo Regno 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dezza de gli stati nel proem.               |
| Confini di Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrittione d'anime in Francia             |
| Confinare co'l Turco porta danno, & spe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrittione d'anime in Roma, nel proem.    |
| la grauislima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detto di Ma similiano Imperatore            |
| Confinanti co'l Preste Gianni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detto di Ludouico XI. Re di Francia 5       |
| Confinanti co'l regno di Siam 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Detro de Chinesi                            |
| Confinanti con la Moscouia 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detto di Caterina de Medici Regina di       |
| Confinanti eon la China 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Francia 4                                   |
| Confinanti co'l Persiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Detto di Mehemet Visir 36                   |
| Confinantico Portoghefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Detto del Re di Narfinga 80                 |
| Confinanti co'l Rè Catholico 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Derto de Turchi 121                         |
| Confinanti con Polacchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Detto de Persiani 92                        |
| Confinanti co'l Turco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Detto di Luigi XI.                          |
| Confinanti con Suetia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Detto del gran Duca Giouanni di Mosco       |
| Conseglio di Mulei Nazer, fratello del Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uia 38                                      |
| di Festa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Detto d'vn capitano Fortoghese 73           |
| di Fessa<br>Conte Palatino scalco dell'Imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detto di Giouanni Iacomo Triuulzi 74        |
| Conte Palatino Tcarco dell'Imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Detto di Sigismondo primo Rè di Polo-       |
| A7 WALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mia como carbo analado al 126               |
| Contributioni d'Alemagna 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detto del Cardinal S. Quattro 134           |
| Cofacchi 29<br>Coftantino Magno 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detto de gli Arabi                          |
| Coltantino Magno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Detto de gri Arabi                          |
| Costantino indebolì l'Imperio con due co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Detto di Lutero Diete, & confulte 30        |
| fe in the state of the bull 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die line militage del Trusco                |
| Costantino ritornò l'Imperio Romano nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Disciplina militare del Turco 125           |
| la riputatione antica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discorso intorno alla conservatione del-    |
| Costantinopoli, & suo sito delitioso 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l'imperio del Rè Catholico 133              |
| Costantinopoli più popolosa città d'Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Discorso intorno al crescere dominio 87     |
| pa 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Discorso & ragioni perche sia più facile à  |
| Costantino nella divisione dell'Imperio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Castigliani della nuoua Spagna che à        |
| refutò l'Italia 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gli Arabi la nauigatione di quei mari       |
| Costumi del Perù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                                         |
| Coltumi de'Giaponeli 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Discorso delle forze d'Inghilterra 138      |
| Costumi de popoli gouernati dal Rè di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discorso delle forze di Francia in compa    |
| Burnò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ratione di quelle di Spagna 137             |
| Costumi de'Chinesi 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discorso del Re Stefano di Polonia intor    |
| Costumi de Sueui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | no al muouer guerra al Turco 126            |
| The second secon | Discorso di quel, che votesse sar vn Prenci |
| Described                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pe Christiano, che susse padrone di tut     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ti i fondi & terreni del suo stato 78       |
| Airi signore vniuersale del Giapone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discorso delle guerre che si fanno da pres- |
| D Airi signore vniuersale del Giapone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fo da lontano 73                            |
| Dania o ano mi offun organishmen 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Discorso perche il Mogor tanto potente      |
| "MINISTER"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a 3 non                                     |
| SHARE STORY OF THE |                                             |

## Tauola.

| non s'impatronifer del refla della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | no walled the second                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| non s'impatronisca del resto dell'o-<br>riente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entrate del Re della China.                       |
| Discorso pche i prencipi d'Oricte,& di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| mezo giorno possino mettere isieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entrate di plati d'Alemagna macate.               |
| maggior numero di gate 8 maggior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Entrate del Preste Gianni                         |
| maggior numero di gete, 8: maggior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entrate del Scriffo,                              |
| quatità di munitioni, che i nfi. 74.85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrata del Regno di Nauara.                      |
| Discorso dell'autorità del Papa effercita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entrata del Re Catolico magiore di qu             |
| ta nel Regno di Francia 150. & in al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | la del Turco.                                     |
| tri Regni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entrata della Sultana.                            |
| Distintione de gli stati attinenti all'im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entrata del Re di Narsinga.                       |
| perio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrata del Regno di Scotia.                      |
| Diuisione dell'imperio Romano fatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entrate del Regno d'Inghilterra.                  |
| da Constantino a'figliuoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entrata del Regno di Sardegna.                    |
| Diuisione dell'imperio in Occidentale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrate della Città, & Principi d'Alen            |
| & Orientale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gna cresciute.                                    |
| Drac corfaro Inglese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eresie come siano state estinte. 14               |
| Duca di Duponti. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enrigo ottauo, Re d'Inghilterra all'in            |
| Duca di Curlandia della casa di Dani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presa di Bologna.                                 |
| marca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enrigo secondo, lasciò vintisci millior           |
| Duca di Cunisberga della casa di Bran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di scudi di debito.                               |
| deburgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esferciti pronti, & spediti sono più di si        |
| Duca di Saffonia Maresciale dell'impe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ma,& di megliori effeti, che li groff             |
| Tatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | & numerosi.                                       |
| Duca di Moscouia, & suo habito. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esfercito del Re di Siam.                         |
| Ducato di Milano ricco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esseciti numerosi. 73.76 79.8                     |
| Duchi d'Alemagna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Effercito Pretoriano de Romani. 12                |
| Duchi d'Italia mandano soccorso all im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Essercito del Re Chisnarao.                       |
| peratore. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Essercito d'yn millione, & dugento mi             |
| E de la companya de l | is rrion:                                         |
| E Catompile, hoggi Ispaam città gran dissima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Effercito Ingiese.                                |
| diffima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| Effetto dell'armi spirituali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Effercito del Re d'Idalcane.                      |
| Eleranti d'Etiopia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Effercito del Re Bedurio.                         |
| Elefanti del Re di Siam. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Efferciti groff put facil- 5- C                   |
| Elefanti nell'effercito d'Idalcane al nu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Esserciti grossi più facilmete si mettono         |
| mero di fessantamila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Africa, che in Europa. 74                         |
| Elettione de gl'Imperatori conceduta a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Efferciti numara 6 - C                            |
| Germani da Papa Leone VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esserciti numerosi non si mantengono lungo tempo. |
| lettori dell'imperio, come procedino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ellerciti de papali Ciami                         |
| 113 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Europa progna di Para:                            |
| Emanuel Coneno intefa la prinatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Europa pregna di Regni.                           |
| di rederigo primo Imperatore fatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L'Abriche nel Giapone. 100                        |
| da Alehandro Terzo, tece grande of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fantaria Alemana 100                              |
| Terre al Papa per riunire l'Imperio Oc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fede Catalian mella fill                          |
| cidentale con l'Orientale. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fede Catolica nelle Filippine. 130                |
| entrate del Regno di Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fernando d'Andrada Portoghese. 69                 |
| Entrate di particolari in Polonia no pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fertilità della China. 63 Fessa.                  |
| lano vinticinque mila feudi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| entrata del Re di Suetia i che cossilla so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feste de Siami.                                   |
| intrate del Re di Polonia: 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Feudi della Chiefa.                               |
| Card A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fiamenghi hanno messo insieme efferciti           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A A CALL                                          |

## Tauola.

| Filippine. 1136 Fiume Duina. 125                                            | Franceli hanno quattro calamite per il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filippine. 136                                                              | dinaro forastiero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fiume Duina. The Apple 125                                                  | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fiumi di Francia.                                                           | Allia chiamata Fracia Occident.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fiume vistola. 1 to manage to de to 125                                     | Gătesi si sono opposti al Re di Fra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forastieri no s'ametton nella China 65                                      | cia con ottanta mila combattenti.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fortezza de Mosconiti.                                                      | Genouest buoni per il mare. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortezze della nuoua Spagna 139                                             | Germania quante prouincie, terre, e vil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fortezze e siano migliori di pietra &                                       | laggi faccias o responsas proma 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| calce.ò di legname, & terra.                                                | Germania chiamata Fracia Orietale. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fortezze di legname. 38                                                     | Germania paese abbondantissimo. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forze del Regno di Francia                                                  | Germania quante anime faccia. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forze delli stati ricercano quattro con-                                    | Germania diuisa in dieci circoli. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ditioni. 1 to totto 30                                                      | Gesuiti nella China. up non es Egy 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forze del regno di Siam.                                                    | Gesuiti per qual causa habbiano hauu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forza del regno di Suetia,e Gothia.21                                       | to bando dal Giapone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forze maritime della China. 110 166                                         | Gianizzeri amunitati, e p qual caufa. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forze del Regno di Persia. 22 23                                            | Gianizzeris registration of 121 Giapone. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Forze del regno di Polonia in che con-                                      | Giapone. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fiftono & of the fact of the 27                                             | Giaponesi nel luttovsan color biaco.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forze del Regno della China. 66                                             | Giaponesi trauagliano la China. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forze del Preste Gianni. 104                                                | Giaponesi miglior guerrieri de Chinesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forze d' Alemaona. 48                                                       | 68 . 7 . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| larze dell'Imperio                                                          | .Gio. Bodino. Gotto Strate Co. 10-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forze del Re di Spagna. F24                                                 | Giouanni di Barros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forze del Re di Narfinga.  1 orze del Re di Narfinga.  48 49 49 49 49 49 49 | Giouanni di Barros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forze del Re di Narfinoz.                                                   | Giustiniano scacciò i Vandali d'Africa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forze del Re di Narfinga. 177 Forze del Gran Cam. 58                        | and the state of t |
| Forze del Regno d'Inghilterra.                                              | Giustitia, & suo effetto. 133 Giustitia de Tartari. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Porze maritime del Turco.                                                   | Giustitia de Tartari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forze del Regno di Calicut.                                                 | Gothia paese diuino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forze di Moscouita i che cossistono. 38                                     | Gouerno de Barbari consiste principal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forze del Serifa                                                            | mente nel premiare,& nel punire.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forze del Turco.                                                            | Gouerno de Tartari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Francesco de Medici tien pratica co gli                                     | Gouerno della China. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Abeilini. 108                                                               | Gouerno del Regno di Persia. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Francesco Sforza non si curò d'hauere                                       | Gouerno del Giapone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| l'inestitura del ducato di Milano. 45                                       | Gouerno del Giapone 98 Gouerno del Preste Gianni 103 Gouerno del Turco 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Figure Co. Powerto                                                          | Governo del Turco del 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Francesco Barretto.                                                         | Gouerno del Re di Spagna 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brancesco Aluares.                                                          | Gran Cam di Tartaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Francia quante anime faccia. 65                                             | Grandezza del Regno di Suetia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Francia fatta grade p la stima della Reli                                   | Cradezza de oli Arciduchi d'Auttria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gione, & protettione della Chiefa, 8                                        | Grandezza di un Prencipe in che confi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Francia piena di fortezze                                                   | Grandezza di un Prencipe in che consi<br>fta. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Francia manca di molti frutti.                                              | sta.  Gran Duchi di Moscouia, e lor ualore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Francia non ha pietre per fabricare.                                        | 33. The same and t |
| Francia rouinata dal disprezzo della                                        | Gran Duca di Moscouia, & sue pompe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Religione. 7                                                                | & riti nella religione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Francia quante populationi faccia. 84                                       | Gran Mogor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Francia in protettione del Catolico. 137                                    | a 4 Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Tauola

| Lauoia.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gran Tamberlane nato in Samarcanda           | l'Indie 2013 qu'entre par le 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| città de Tartari Mogori - 1 84               | Inglesi hanno girato il mondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Gran Turco                                   | Inglefineanidinelmare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                              | Inglesi intepidi nel mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Gregorio V. institui li sette Elettori d'Im- | Inondatione d'acque nella China 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| period in feleggo en it is for 18.44         | Hola di S. Lorenzo la maggiore del mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Guardia del Monomotapa de 1905 a 1907        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Guardia del Rè de Siamo (and 115 11671       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Guardia della persona del gran Cam - 59      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Gueoni mangiano carne humane 70              | Hole Terzere dieger Dalit . 5 . 5 . 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Guglielmo qi Naflao 48                       | Hole Filippine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Dugiteino dittanad                           | Ifole Filippine Zaranga da un 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                              | Ifole Orcade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| · I                                          | Isole non hanno mai hauuto dominio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                              | grande in control nel proem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Agellone con quali conditioni fusse sat-     | Ifole Ebridi  Hole d'Oriente signoreggiate la prima vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Lato Redi Polonia Lato James 22              | Hole d'Oriente signoreogiate la prima vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ibernia de Contra de 12                      | ta da Chinesi we il von de la la con Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Imperatore per qual caufa fia debole 52      | Tealization francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                              | Italia quant'anime faccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Imperatore non e prencipe cosi debole co-    | Italia superata in molte cose da diuerse pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| me vien reputato da molti.                   | uincie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Imperatore primo prencipe de'Christiani      | Italia chiamata da Virgilio grauida di Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 46                                           | gni sa maning a sample and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Imperio del gran Cam maggiore di quello      | Italia ha molte imperfettioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| d'Alessandro Magno, e de'Romani, 57          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Imperio del Preste Gianni 10 30 10 10 02     | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Imperio del Monomotapa quato fia: 108        | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                              | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Imperio quanto durasse nella casa de Car     | L Ai popoli che obediscono il Rè di Siam appolitati il popolitati di partiri |  |
| lo Magno, & in chi maneasse 1144             | Siam applicational bit stre72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Imperio del Turco, e sua grandezza: 117      | L'ampade di Fessa fabricate di campane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Imperio hereditario nella casa di Carlo      | tolte à Spagnuoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Magno A Man March Cores 911144               | Latte acetoso, & latte solimato am ato da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Imperio manca di due cose il la sin 50       | Tartari . 30 nh O cho chipe 1 100 , 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Imperio Occidentale, & sua divissione        | Leggi de'Chinefi Langueriota pos 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Imperio Romano                               | Legre de Mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Tennesse de Tennesse                         | Legge de Mori Legge del Perù Legge del Perù Legge del Perù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Imprese de Tartari                           | regagi del Peru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Impresa come deue deliberarsi 34             | Leone Papa terzo, appoggia l'imperio Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Imprese grandi ancorche condotte à buon      | mano a Carlo Magno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| fine, votano l'Erario del Prencipe.          | Lettere itimate da Perhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 187 in the 2 comme                           | Liuonia fu de'Caualieri Teutonici 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Imprese di Portoghest                        | Logi del Regno di Napoli. Ducato di Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| India viteriore                              | Jano, Sicilia, & paeli Balk 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ingegno humano riesce maggiore nelle di      | Ludouico XI. fu il primo Rè di Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| fese della guerra, che nell'offese 89        | che & famille di Cal dani Anni ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Inchiltered quanta chima famile              | che si seruisse di soldati stranieri 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Inghilterra quante anime faccia              | Ludooico terzo Rè di Francia fu vitimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Inghilterra conteneua quaranta mila paro     | del fangue di Pipino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| chie                                         | Lombardia èvn terzo d'Italia, & fa popo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Inghilterra diuisa in tre prouincie          | Jo per la metà d'eila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Inghilterra prima tra l'Isole d'Europa       | Lombardia fu quasi sempre di trauaglio, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10                                           | di spesa à gl'Imperatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Inghilterra non produce muli ne afini '11    | Lope Barriga Capitano de'Portoghen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Inglesi hanno tentata la nauigatione del-    | h warnige cahmand at Lottokuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| O STATE OF STATE ACTA                        | 112 hand of a something mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                              | Luchefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

#### Tavola

| A SWOIL                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Luchen comprarono la libertar 1 45         | Monete de Tartarissis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Luigi di Valasco, Vicerè della muoua       | Monetache fi spendenel Cataio. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ettigi di varaico, viccie della nuoda      | Monete del Prette Gianni. 100 000 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1 Spagna. Intero. 148:                     | Menomotapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| lautero. 148                               | Monomorapa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Pr Gene finasience Milerco di bufali 2     | Morte d'Arigo III. Re di Francia in vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| A Achine vlate da Moscouitico 1139         | modo incredibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Achine viate da Moscouitivo 1239           | Moschea maratigliola di Fessa. Tost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Magonza cancelliere di Germania 12 47      | Mofceulast by Call Hilloria 32 023 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Magonza, primo lungo tra gli elettori      | Moscouia ingembrata da molte selue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                            | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Marchese di Bradeburgh cameriere del-      | Molcouia & fuo gouernol 1 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                            | Moscouia madre di sumi, 8c di laghi 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| (Wimperatores sup samulog ) sino4\$1       | Moscouir hà l'Inuerno di noue mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Marco Polo                                 | : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Mare Cafpio non li nauiga le no colleg-    | 35. Orders talmo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| regiando illitorechasione onna in nog!     | Moscouita in che differisca dal Redi Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Marocco. paminiminalisque roo              | Ionia-qualibb oloflegue or googs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Marzalcabit porto famelo in Africa.        | Moscouiti fabricano le mura delle città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 129.                                       | contraui. Pulgate Prand ohre 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Meicon finmes 2                            | Moscouiti rompono il Turco. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                            | Moscouri no nauigano, nè possono sen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Mein Regno.                                | za licenza trattare con Ambasciarori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Mendicanti non fono in Suetia. in suetia   | 24 menza madici fana finais à l'arie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Meretrici nella Ghina pagang tributo?      | ne pur con medici fonastierie a 10136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 3167-                                      | Moscouni tengono il gran Duca loro in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Messico Regno. ollegeryal                  | veneratione, & insparlano come d'un:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Messinanid onderenisseron hart 34          | o Dio. Hollish an I 3.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Michel Lopez di Legaspe scoperse le        | Moscoua abbritteiata da Fartario 1933)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| lorenghe neile China aniqqili E 9          | Mofcula estua grandez zias en al outob 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Militia Perstana defettofa.                | Munitioni dell'effercito del Re Badu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| William to Chinally and the Barbo Well     | (686)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Militie de Chingfly and un finda 3661      | Muraglia fatta da Chinelia confini del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Muhita obdinaria in Francia                | 66 f i gati nella Chinasira Tala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Makitra di Suetia comedia wattang 3227     | Edd Larthiaenino spaniss, 12 our                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4 prefe vicine per attendololghlphinilite  | Mudica diletta zi Persiani. (92)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Multia di Moscouiti. 38                    | Mutationi d'herefia ne gli Itati d'Ale-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Militia del Guan Eama inoud findgot \$ 81  | magna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Militia a piedidel Rehli Calicut bemora    | No rice Postiguir oN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Pogesta secolure, & spiratualeasanibis     | Narfinga regno. 2077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Militia del Serificonant de Donogopoff.    | Narfinga regno. 90 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Wileia Jol Da de Martinga igguit al 784    | Natione Alemannahaperduro datgiorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Militia del Re di Narfinga-innuiò 1878     | r dell'arme con la purirà della FederCat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Miditiagillemanhadingrandespefa Scient     | hotel continue of approunding harden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 84di Salomoneoissaqi6                      | Natione Alemanna numerofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Mogori in pochi annidanho zequistavo       | Nami i d lla China didia farit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| to canto o tot the button ique sot         | Nemici della China didue forfico 1 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Mogor mette in than hanging doubles milia  | Nobili di Palania abligaticali servire all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| melefanti a: & trievento millas canallis ? | Renelle guerre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ioriezze, ne imprese di importanta se      | MODITION TO A PRINTED STATE OF THE PROPERTY OF |  |
| Mog r da speranza di farsi christiano.     | estonoling ancile grap arquipen saib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Peincipi d'imperio quali frano. e 846      | ner luoghi forti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Mona ifola. ianari de Tanari. Mona ifola   | Nobiltà non stimata de Turchi ; 1 6 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Mana Coni militarile absorbites in Fuanti  | Bigi & fua grandezza d'GizbunoMe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Monasteri violati Scabrucciati in Franci   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Poprices di foldatt Alemanni. siasp        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Epumeit principale di Famina obnoM         | a s Noui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| provincie                                  | w ) £10m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

### Tauola

| AV - 17 11 11 11 mile                            | DOMESTIC .                                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nouilunij nella China                            | Pegu fiume grothimo. 73                                                           |
| Numero d'Altrologi in Cambalu 60                 | Perso                                                                             |
| Numero di foldati in Francia.                    | Peritreano                                                                        |
| Numero da Giannizzeri. 123:                      | Pelce Stochfie                                                                    |
| Numero d'anime di diaerse provincie.             | Pesci ehe si pascono di sterco di bufali &                                        |
| 5,54                                             | - dicolombi                                                                       |
| Numero d'anime della China. 64                   | Piante della Chima manifestationi                                                 |
| Numero de' Titolati di Spagna e Napo-            |                                                                                   |
| lio. 128                                         | e tre volte l'anno.                                                               |
|                                                  | Dalania Dalania                                                                   |
| O Bligo dell'imperio per la corona-              | Polonia de la la Carta de la 23                                                   |
| tione dell'Imperatore. 48                        | Polonia abondantissima di grani. 25                                               |
| Occasione che cosa sia nel proemio.              | Polonia si gouerna quasi come republi-                                            |
|                                                  | Ca. 26                                                                            |
|                                                  | Polachi non si curano di far forteze. 29                                          |
| Odoacre Re de gli Eruli & de' Turingi            | Polachi fanno professione di non voltar                                           |
| foglio Augustolo dell'imperio Oc-                | mai le ipalle al nimrco.                                                          |
| cidentale. 43                                    | Polachi non hanno foldati a piedi.                                                |
| Odoardo Lopes Portoghese. 76                     | rontici Francell.                                                                 |
| Officij & carichi del Papa. 147                  | ropoit faut & teroci poco quieti, nel                                             |
| Offerta del Preste Gianni al Redi Porto          | proemio.                                                                          |
| ingallo. A house 104                             | Pontefice Romano.                                                                 |
| Ohndesi excellenti nel mare. 136                 | Popoli vagliono secodo il capo che han-                                           |
| Oratio Melagucci. 102                            | 110.                                                                              |
| Ordini de Canalieri nel Messeo. 131              | Portogallo.                                                                       |
| Origine del Soffi                                | Portoghesi in Daman resero vani gl                                                |
| Qrigine del Seriffo in Africa.                   | sforzati del Gran Mogor.                                                          |
| Oro doue li troui nel regno del Monor            | Portoghesi nella China.                                                           |
| motapa.                                          | Portoghefi padroni del mar Perfico. 93                                            |
| · Chila nola.                                    | Purtogheli Diu heri diagni alara maia                                             |
| Otti di Suctia alloggiano per niente. 21         | ne.                                                                               |
| Ottoh caltigati nella China: 1 163               | Portoghefi hanno errato a lasciar le im-                                          |
| Ottone primo Imperatore della cafa di            | prese vicine per atteudere a le piu lon                                           |
| Salionia,                                        | tane.                                                                             |
| P                                                | Portoghesi buoni per il mare. 137                                                 |
| Padre Poffeuino Padre Confaluo di Silua Giefuita | Portogbefilodati divalore                                                         |
| Padre Consaluo di Silua Giefusta                 | Potesta secolure, & spirituale.                                                   |
| 1709                                             |                                                                                   |
| Padre Michel Ruggiero Giefuita                   | Preste Giannian wite 14 31 2102.                                                  |
| Palazzo del gran Cam. 11 11 137                  | Prefix Gianningelcande de B. 1:                                                   |
| Papa confirma & approus oli Imperio              | Prette Gnanadelcende da van figliuole di Salomone.                                |
| vi " is smel A privitad                          | Prefuntione de China                                                              |
| Papa con fuoi flati.                             | Principi Gandala G.                                                               |
| Papa non ha tribunale superiore in test.         | Principi scandalosi sono come membri                                              |
| Cra                                              | Principal Mala Principal Mala Mala Principal Mala Mala Mala Mala Mala Mala Mala M |
| Papi hanno leuato i regni , e gli Imperis.       | Principi Mahomettani non confidano                                                |
| & feommunicati Re, & Imperatori.                 | tortezze, ne imprese di importanza se                                             |
| 349.                                             | nonafchiaui.                                                                      |
| Papa è padre commune.                            | A Filicipi d'imperio quali fiano.                                                 |
| Parigi & sua grandezza d'onde proce-             | Erincipi diuerh de Tartari.                                                       |
| da.                                              | Finalicato della città di Feffa:                                                  |
| Paolo Dias capitano Portoghele. 76               | Al oprieta di foldati Alemanni.                                                   |
| now a fattagnete. 78                             | Prouincie principali di Franciase obcio. 3                                        |
|                                                  | prouincie                                                                         |
|                                                  | · ·                                                                               |

### ... Tanota

| Prouincle contenute dall'Alemagna. +7                                        | ing species Trailing to the con-                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prouincie occupate da Barbari. 33                                            | Regno della China piu regolato di cia                                                                          |
| Pradenza del prencipe in che si conos                                        | stilleungialmocom sinne ordin ingra66                                                                          |
| fica. cuante anima faccia                                                    | Regno di Marocco.                                                                                              |
| Summer and and and and and and                                               | Regno di Napoli gigia d'Atalia. + 1331                                                                         |
| Winzai citrà che contrene va millio                                          | Regno di Marocco.  Regno di Napoli givia d'Italia.  Regni ricchi d'oro.  Regno d'Aracan preso dal Re di Barma. |
| 21 ° & seicenta mela famiglie. 560                                           | Regno d'Aracan preso dal Re di Barmaz                                                                          |
| R seicenta mila famiglie. 560                                                | Regno della Chinaco obneup neuro                                                                               |
| R Assegne, & mostre di soldati, che                                          | Regno della Chinaco obazup mansa                                                                               |
| hogni anno il Re di Narfinga                                                 | Regno del Pegu                                                                                                 |
| 78                                                                           | Regnordi Bengalasi onausmon intensit                                                                           |
| Razze di caualli del Re Catholico, 137                                       | Regno d'Inghilterra diviso in 151. centa                                                                       |
| Red'Adely array olong lionarded, 196                                         | Karta del Turco data da Moi. un nob                                                                            |
| Re di Brama è di Barma è chiamato da                                         | Regno di Suetia.                                                                                               |
| Portoghefi Re di Pegu Don lau 72                                             | Regno d'Inghilterra mette insieme cen                                                                          |
| Re di Boemia fatto esente dalle contribu                                     | to mila fanti, & venti mila caualli. 13                                                                        |
| tioni da Carlo Quarto. 79 45                                                 | Regno di Napoli feudo ecclesiastico. 45                                                                        |
| Re di Boemia supremo capiere dell'Im                                         | Regno di Napoli quante terre habbia.                                                                           |
| The dero delice della China, oing                                            | go ! wificio del Re Clarifigate                                                                                |
| Redi Burnousa sandonia Redingel                                              | Regno di Narling an historia bar 27                                                                            |
| Re Catholico . com The crong re 129                                          | Regno di Meine de Re de distinio onico 156                                                                     |
| Re Catolico aiuta la Francia 1876                                            | Regno di Maphlirieco, & perche 27                                                                              |
| Redi Congo                                                                   | Regno di Calicut.  Regni principali dell'Afia.                                                                 |
| Re della China adorato come Dio. 65                                          | Regni principali dell'Asia                                                                                     |
| Rediffanciapotentissimier annations?                                         | Religione militare del Preste Gianni.                                                                          |
| Re di Messico come succedesse auni 131                                       | 7 105.                                                                                                         |
| Redi Pericome fechiami, 80000 iqual                                          | Religione nitreffara alla confequatione                                                                        |
| pretesto facesse guerra132                                                   | e de regni                                                                                                     |
| Redi Perfia del Redel Giaponentra Ilian                                      | Religione & fue effetton onan Por 143                                                                          |
| Re di Potoma in the differiles dal Mari                                      | Religiosi amazzati in Francia. Litioret 9                                                                      |
| Sugar position far 120 anilasintish                                          | Reno                                                                                                           |
| Re di Polonia e fua autorità. 26                                             | Republica di Tenetia mantenuta. 1100/                                                                          |
| Re di Scotia no hà d'entrata cento mila                                      | Gamminga lina mus sam sagist                                                                                   |
| fcudi. T                                                                     | Resbuti popoli vicini a Mogoni 188                                                                             |
| Re di Francia non dipende immediate                                          | Ricchezza d'un regnoin che confifta.                                                                           |
| da Drois come inettamente agdifeq                                            | ilia feudo Ecclesissifico                                                                                      |
| i delinguenti nella vita. e4159                                              | Ricchezze del Peguore de company 132                                                                           |
| The she Gland Control of the Test                                            | Ricchezza del regno di Polonia                                                                                 |
| Re che sisono spontaneamente satti Tri<br>Invarij della Chiesa. ispolitica T | Ricchezze del regno di Polonia 282<br>Ricchezza del Radi Dania in che confi                                    |
| Regno di Francia ostal ostal intra l                                         | Rio d'Arabia. nel pro cast.                                                                                    |
| Regno di Siam dionde prenda il nome.                                         | Ricchezzo de Duchi di Mofcourano 38                                                                            |
| Terari campeliru                                                             | Ricchezze de Tartarishi deal 'b orror of %                                                                     |
| Regno di Festashr Orde.                                                      | Ricchesag di Ballich onthe tiles I'b 122                                                                       |
| Regno di Francia mantenuto 12004an-                                          | Ricchezze d'Inghilterra doue confitto                                                                          |
| 33 nemoti wella Chias inso                                                   | Six di Confiantinopoli amenoon,                                                                                |
| Regno d'Inghilterra.                                                         | Ricchezze del regno di Calicut                                                                                 |
| Regno di Napoliricco                                                         | Ricchezze del Turco.                                                                                           |
| Regno di Giapone.                                                            | Ridolfo Imperatore vende la libertà a                                                                          |
| Regni di Marocco, & di Fessa come sia                                        | Estricta de popoli Cailmistilogoque.                                                                           |
| nostati vinti letto vn prehdipe folo.                                        | Roma faceua fei millioni di anime al                                                                           |
| Timarri                                                                      | tempo                                                                                                          |
|                                                                              |                                                                                                                |

#### Tauola.

tempo di Claudio Imperatorei nel Spldari di Calicut ldetti Nairi, tutti no Rey - della China piu recomporcia 118 mineie o cupare da Barbari. ilides Romani vinsero per la moltitudire della Salan as and promotion in the fire the Spagna quante anime faccia. e gente. R almoord sinces. Romani viotono i Timarri come il Tur Spagna piu ricca di@ro, & d'argento di (10 b . Sir \$2) demakraprouincido éti isan: 133 Romani come quelreggiastino innanzi Spagnuolpaciore dalore consisio. 58 136 all'impresa di Veio. Spagnuoli non fanne progresso neglac Romani quando cominciorno a darfoli quiftidebmondo nuouo. Rogert Pegin do alla gente. Soedali siubilici nella China a chi fi con-Romani portauano adosforarini & dina cedano. Privoialeun peridica Se piu giorni. 79 Spela del Redella Chinallausa ib as 687 Rotta del Turco data da Moscouitir 40 Start che hanno il paese parte montuoso Harrie A.E. retra. & parte piano fono inqueti, & per Rein aller in men in inflemmenn qual caufa. ing il sael p roemio. 81 will not a think it will be so Servide of Arciduchi d'Austria : 30 8 15 11 Rogge di Mooti tengo co efather. 45 Stati del Re Catholico in Africa & Etio Regno di Napoli quante terre habbia. a bia h ani Boinchfiagus simooff in 451 Acrificio del Re Chrisanto. Statua d'oro del Re della China, con 65 Sacerdoti vecisi in Femeral ib one of Speffino Re di Polonia haustra pensieros Samorino titolo de Re di Oalieut. 00801 e di far guerra al Turco. opilodes \$261 Si Lorenzo 12 maggior ifola del mondo. Suddiri del Tarno l'odianie opifore DES Chandia alle field planing a gryf Mari Congo. Standia. os lella Chinaondaibnoanas Siella 20. Scandinavial and I have the service Sneui fanno tutti fare becofe neet farie Scauia. .21 17 1 ciafcuno perfeui omososa a Mibaa Scotedi Glammadicatial Poffa, anomit & Suem perche non adoperaco pichellan Stotia indomita. o Meregni. 18 recello facelle gueria. Scorzesi hanno messo in Mehre grossi el Superbia del Re del Giaponesila qui se e ferciti. .tionarii m ite vaama iloiyib M Suberfile and in the life of the Burney of the Sale Scrittura ha il naso di cera. PRAISE. Surzzeri postono far 120.milasfantie 48 ibo ublica di Tenetia mantenuta. offino? Rodi Poloniae fur autorità. 11 26 Setle spele sette anni nello apparecchio Re di Scotiano ba d'entrata cento mila Bobuti popoli vicini a Magang allala Re di Esancia non dipende innavediate Rechezza d'un republikaing fariblitail Sicilia feudo Ecclesiastico. Arasrianditis soni se occlamendo. Sierlia quante anime Waeci del os sorto del L'Tarrani per iognio delimibeafigano i delinquenti nella vita. Sigismondo primo invitato da Papa Led De che fifei of ontaningovor LiuriaT ne Xdalla guerfi conmal Turchi. 126 Tartari Nagai genn ola Cmela-Sito d'Arabia. nel proemfo. Tartari hanno fatto imprese inaggior Sito eccellente lecondo Alithorekadori A .sidiogni alma mathomesh mo dis one 54 Ricchezze de Tagrafildenl'h ostandani M Tartari campestri. 0060 Site d'Italia fatto dallandrina per chonfi Tomari divisi in Orde. . The Fib octoball Seculiarie d'ingonnement de l'estable Pauris simao uno como en como de como la Sito di Constantinopoli ameno. . cn42 Terremoti nella China. Sito di Spagna di Cangar and procimios Terzere isole importanti alla nauiga Sito di Spagna fatto dalla matura per do actione della India, Etiopia, & Bratili a minio del l'Oceano. ser no est 135 Regno di Giapone. Sabrietà de popoli Ordentaliso Africa-Feferordel Mafeonire sooreM ib ing 37 accus fei millioni di eniare al Telbibodel descenovatel is any inchan 58 tempo Timarri

j.j.

## Tauola .

| Timarri fanno caualleria vile 128                                 | V                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Timarrioti caualieri del Persiano 93                              | A I lim il.                                                    |
| Titolati di Spagna, & di Napoli 127                               | Vallone migliore soldato che esca d'A-                         |
| Tlacaellel recufa il regno s 131                                  | V Vallone migliore loldato che elca d'A-                       |
| Tomaso Petreio Ambasciatore del Rè di                             | lcmagna Valore in che confilta Vandali arditi  l'And le proem. |
| Portogallo fatto pregione da Chinefi                              | Valore in che confilta nel proem.                              |
| 69                                                                | Vandaharditi nel proem.                                        |
| Tomafo Perez Ambasciatore del Rè di Por                           | Vandali occuparono l'Andalogia, & l'Afri                       |
| togallo 63                                                        | ca                                                             |
| Tofcana fu quali lempre di trauaglio, & di                        | Vaia città grandissima . 70                                    |
| fpefa à gl'Imperatori 45                                          | Veio città più bella, e più commoda di Ro                      |
| spesa a gl'Imperatori Trassico d'Inghilterra con i paesi Bassi 12 | ma                                                             |
| Trebellio Pollione come chiami la Spa-                            | Venetiani assolutamente liberi 45                              |
| gna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                         | Venetiani con quali arti si mantengano la                      |
| Treueri cancelliere di Francia 47                                 | pace co'l Turco                                                |
| Tribu rustiche stimate da Romani 5                                | Vescouo serue al popolo di lume, & di sale                     |
| Turcomani casata potentissima in Persia                           | 148                                                            |
| 0.7                                                               | Veste di cottone à botta di lancia 79                          |
| Türchi arditi nel proem.                                          | Vgo Ciapetta disceso da Pipino per via di                      |
| Turchi più atti di noi à comportare le fati                       | donne 149                                                      |
| che della guerra, & il digiuno 30                                 | Virgilio chiama il carico de soldati Ro-                       |
| Turchi hanno tre cose spauenteuoli 124                            | mani, Iniustum fascen 76 Vich isola 12                         |
| Turchi hanno mutata la forma del guereg                           | Vichifola 12                                                   |
| grare (11.95% by 2 by 400 10.1 96                                 | Vita ellempiare del Veleguo perche ha ne                       |
| Turchi no tengono conto d'astrologia 60                           | ceffaria                                                       |
| Turchi nou stimano la nobiltà 60 111 60                           | Vlufagi                                                        |
| Turco ha forze grandi, & spedite 53                               | Vlufagi<br>Volfango Duca di Duponti 48                         |
| Turco a'tempi noitri ha prelo, & fortifica                        |                                                                |
| to la città di Tauris 96                                          | Z                                                              |
| Turco superiore in campagna al Persiano                           | Accaria Papa trasferì la corona di Fra-                        |
| 96                                                                | L cia, dal sangue di Meroueo, à quel                           |
| Turco teme l'arme Polache                                         | di Pipino                                                      |
| Turco odiato da suoi sudditi 30                                   | Zelandesi, eccellenti nel mare 136                             |

Il fine della Tauola delle cose notabili.



## DELLE RELATIONI VNIVERSALI

DI GIOVANNI BOTERO BENESE

PARTESECONDA

PROEMIO.

Della cagione della grandezza delli Stati.



Auendo io intrapreso di sar relatione in questa se conda parte de' maggiori Prencipi, che siano hog gidì al mondo, non mi par di poter sar dimeno di non discorrere prima breuemente intorno alle cause, onde la grandezza de gli stati procede. Perche il dar conto de quel che passa per il mon-

do è cosa facile à chinque hà qualche intelligenza delle cose: & vi vuole impie gar qualche cura: ma il conoscer le cagioni, per le qua li vno stato, e dominio è diuenuto più grande, che l'altro, merita qualche lode d'ingegno, & di giuditio. Diciamo dunque, che vn Prencipe, ò vn popolo acquista dominio sopra l'altro per qualche eccesso, & vantaggio: & il vantaggio ò nella moltitudine, ò nel valore (di cui instromenti sono l'arme, e la forma di vsarle) & il denaro, ò nell'opportunità del sito, ò nell'occassone.

Della moltitudine della gente.

L'Estendere il dominio è quasi vn'abbracciare, & vn sermar mol tipaesi sotto la sua obedienza. Alche si ricerca necessariamente moltitudine d'huomini, la qual auanzi à i pericoli, & à i sinistri dell'imprese: conciosia, che vn picciol popolo è facilmente consumato da vna pestilenza, ò oppresso da vn nimico potente, ò tagliato à pezz i in vna battaglia, ò destrutto in vna guerra. A i quali inconuenienti non è soggetta vna numerosa gente: e con questo van taggio hanno ordinariamente codotto à fine le loro imprese i Bar bari, gli Egitij, gli Assirj, i Persiani. I komani, se bene communemente non si valsero, quasi per vergogna, di esserciti numerosi, si valsero però della moltitudine loro (ch'era innumerabile) nella continuatione della guerra. Percherotti in vna battàglia, rifaceuano immantinente la seconda, e la terza volta l'essercito: e co gen te fresca rinouando la guerra contra nemici indeboliti con le vittorie: così, essendo stati mal menati, e rotti in diuerse battaglie da

Pirro,

#### Proemio.

Pirro, da Cartaginefi, da lugurta, da Mitridat, da Sertorio, da Spar taco, da Cimbri, restarono però vincitori delle guerre per la loro moltitudine, e per moltiplicare il loro numero hora riceueuano nella patria sino à i nemici: hora madauano suora colonie, quasi ra polli di Roma, e seminarij di popolo Romano: e có altre articrebbero à tato numero, che l'anno ottauo di Claudio Impera tore, vi si cotarono sei millioni di anime, quante no ne sono, à vn pezzo, hoggi nella metà d'Italia: e le prouincie erano piene di cit tadini Romani. Onde vinceuano tutto il resto del mondo, da loro consciuto, e praticato, no meno co la moltitudine, che co'l valore.

Delvalore TI. ualore consiste nell'accortezza del l'ingego: con la quale e si conoscono, e si abbracciano opportunamente le occasioni, e si schiuano, ò si spianano le difficoltà: si conciliano e si guadagnano gli animi de' popoli: parte nella brauura dell'animo, con laquale e' imprendono cose grandi, e si superano varie dissicoltà:e si coducono a fine disegni alti. Di queste due cose, io non saprei dire qual sia piu necessaria, e di maggior importaza. Macosa certa è, che l'una senza l'altra, è poco atta all'altezza dell'imprese. Perche l'accor tezza, senza vigor d'animo, è astutia piu che prudeza: l'ardire, senza l'auuedimento, è temerità piu che valore nè dall'astutia senza forze, nè dall ardire, senza giuditio, possono procedere effetti degni della presente consideratione. Perche tutte le cose, che hanno del grande, hano anche del difficile, e dell'arduo, per vincere le difficoltà si ricerca e giuditio per preuederle (perche la prouidenza le rende minori) & ardire per andarle incontro, e per vincerle. Queste due parti, cogionte insieme in vn personaggio, ò in vn popolo, sono atte arenderlo superiore à gli altri come vediamo, che tra gli vccelli l'Aquila, & tra i quadrupedi il Leone, e tra i pesci il Delfino, ne'quali rilucono certe ombre di accorgimento, e di valore, sono però stimati quasi prencipi de gli animali. Ma se bene la vera accortezza non si puo scompagnare dal vero ardire: nondimeno l'uno coparisce ordinariamente piu che l'altro, in diuersi soggetti. Cosi ammiriamo in Filippo Primo Re di Macedonia, & in Amilcare Cartaginese l'accortezza; e in Alessandro, & in Annibale, figliuo li de suddetti l'ardimento, & Annibale istesso temeua la cautela di Fabio, e la vehemenza di Marcello, e sono alcune cose che si trattano meglio con l'una, che con l'altra parte. Perche vniuersalmente per acquistare, meglio riesce l'ardire, che la sauiezza: ma per stabi lire l'acquisto, è piu desiderabile questa, che quello così veggia-

#### Proemio.

mo gli Spagnuoli hauer fermato molto meglio il piede ne gli acquisti, che i Francesi, per il vantaggio, che questi hanno di antiuedimento, e di prodezza, sopra l'ardire, e la brauura di quelli.

Ma se alcuno mi ssorzasse pure à dire qual sia di maggior impor tanza nell'imprese, l'ardire, ò l'accortezza: io darei prontamente il mio voto all'ardire, e la ragione si è, perche la sauiezza è di pochi, e s'acquista con lungo tempo e studio: l'ardie è di molti, e s infon de con varie arti, in vn subito ne gli animi de'soldati. Hor, hauendo i molti à menar le mani co'pochi, facil cosa è il vinci rli così leggiamo i Gothi, i Vandali, gl'Arabi, i Tartari, & i Turchi hauer co'l solo ardire sotto acquisti grandissimi e codotto à sine imprese, che tu haueresti stimate impossibili. Conciosia, che i subiti monimenti, e l'ardire improusso consonde la prudenza, e toglie il lume al giuditio de'sauij: e ne'srangenti delle guerre, maggior aiuto, e sus sidio si suol cauar dell'ardire, che dal sapere: perche in quei casi il sa pere resta consuso, e quasi ecclissato dalla grandezza de'pericoli, e l'ardire si rauniua spesse volte anche con la disperatione.

Vna sa us victus, nullam sperare salutem.

Si vede poi, che per l'ordinario i popoli, che hanno hauuto lode d'ingegno, e di sauiezza più, che di ardire, hanno ceduto à quei che sono stati stimati più arditi, che sauij: come i Greci à i Macedoni; e di presente à i Turchi; i Galli à i Francesi; gli Inglesi à i Normanni; gli Egitij à i Persiani, à i Saraceni, e ad altri; i Caldei à i Persiani, & à'Parthi: & è opinione d'alcuni, che i Francesi scorresino sotto Carlo VIII l'Italia senza impedimento, e le dessino leggi: perche i Prencipi Italiani s'erano, in quei tempi, datti allo

studio delle lettere.

Di quà viene, che gli stati, che constano di popoli, in parte de' quali siorisce la sauiezza, e la prudenza, & in parte la serocità, e la brauura, viuono poco quietamente. E tali sono tutti quegli stati, che constano di paese parte piano, parte montuoso. Perche gli habitatori delle pianure per le commodità, che vi sono, e per l'ageuolezza de i commertij, e del trassico; e per l'esperienza, che ne segue, sogliono essere accorri e sauij: all'incontro quei, che habitano imonti, perasprezza dei siti, che li sortifica, e per la durezza de'costumi, che gli assoda, vagliono essa d'animo, e di ardimento. Tale è la Spagna: oue i Biscaini, e gli Aragonesi, e gli altri popoli habitanti la più montuosa, e la più aspera parte della prouincia, sono d'animo cosi fatto, che sotto vn Rè viuono, per li molti priuilegi, quasi in libertà, & in Republica. All'incontro i Castigliani, e

gli

gli Andalogi, il cui paese è piu piano, e più dolce, s'accomodane volontieri à quel, che più piace al lor prencipe. Nella Bertagnano si sono mai vnite sotto vna corona l'Anglia, e la Scotia: e nell'Inghilterra non è statamai molta concordia tra gli Angli, & Vualli, per la differentia de i liti. Ne si può allegare maggior ragione del la inquietudine del regno di Napoli, che la diuersità de i siti, piani, montoli, ameni, scoscesi, de quali esso consta. Onde procede la la differenza de gl'animi, e de'coltumi de gli habitanti, parte rozi, e quali seluatichi: parte piaceuoli, e gentili: per la quale non si potendo tra se accordare, sono spesse volte venuti allemani tra se, & hanno cercato chi vn prencipe, chi vn'altro. Per la medesima cagio ne, la Lombardia per esser spiegara in amene campagne, e comunemente stata più quieta, che la Toseana, distinta in monti, e in valli. Anzi vna città istessa, i cui habitati vagliono vgualmete d'animo, e d'ingegno, difficilmente starà in pace, e in quiete. Il testifica Fiorenza, e Genoua, citta piene d'huomini, e per sottigliezza d'ingegno, e per gradezza di cuore, eccelleti, e perciò poco tra se cocordi.

All'rncontro le prouincie piane, e di sito vniforme, sono per la. conformità de costumi, comunemente sate vnite sotto vna corona, senza trauaglio: la Polonia, la Moscouia, la Lituania, l'Ongharia, l'Egitto, la Francia, la Boemia. E quasi anche spetie di valore vna certa vehemenza, e quasi furore: perche egli è quasi laudabile eccesso dell'ardire, co'l quale i Galli, e poi anche i Francesi hanno fatte cose memorabili. Ma perche l'impeto dura poco, quindi auie ne, che essi hanno più facilmente acquistato, che matenuto: perche nell'affalto l'impeto vale affai, ma per coferuare nuoce più, che gio ua: perche la madre della diuturnità de gli imperij è la moderalio ne. Si sono anche segnalati in questa parte i Suizzeri, massime del fatto d'arme di Nouara: che Giacomo Triuulzi d sse, esserli paruto battaglia, non d'huomini ordinarij, ma di giganti. Ma nissuna natione simostrò mai più vehemente, e che partecipasse più della terribilità, e del furore, che i Portoghesi: le cui nauigationi oltre al ca po di Bonasperanza, e oltre allo stretto di Sincapura, e gli acquisti di Ormus, di Goa, e di Malacca: e le difese di Cocin, e di Diù, e di Cau, e di Goa, hanno più del vero, che del verisimile. Instrumento importante del valore è la qualità dell'arme, e la forma dell'otdinanze. I Macedoni fecero cose assai con le Sarisse, e con le Falange: i Romani co'Pili, e con la Legion: i Parti con l'arco: gli Inglesi co le balestre: gli Spagnuoli hano domo il modo nuono co l'archibugio, e co'cauali: cociofia che il caualo è arma animata, che aggiuge alle

#### Proemio.

alle forze dell'huomo agilità, e prestezza, e le conserua gagliarde,

e fresche, e le mette quasi à canalliere della fanteria.

Importa anche affai il vantaggio del denaro: concio sia, che non è cosa alcuna nè più necessaria in guerra, nè più vtile in pace. Con questo i Fiorentini diuennero in gran parte padroni di Toscana: comprarono molte città: si riscossero de gli insulti di molti prenci pi: sostennero per molti anni la guerra di Pisa, contra la constanza di quel popolo, e la potenza de'Prencipi, che l'aiutarono, e la condussero à fine. Co'l medesimo i Venetiani si sono fatti in parte padroni della Lombardia: hanno sostenuto l'impeto delli Rè d'Ongharia, de gli Arciduchi d'Austria, e di altri Prencipi. Perche il de naro fà due effetti segnalati per la grandezza de gli stati: l'vno è l'vnire, e mantener vnite le forze della guerra: gente, vettouaglie, mu nitioni, arme: l'altro è il porger modo se non di romper l'inimico, che hà troppo vantaggio sopra di noi, almeno di sostenerlo, e di straccarlo con la lunghezza della guerra, e co'l beneficio del tempo. Con questa arte i Venetiani, stati rotti dalle forze della lega di Cambrai restarono alla finevincitori della guerra . Si che, si come à chi abbunda di gente, e si vede poderoso, e forte, conuiene l'assalire, e'l combattere, senza metter tempo in mezo (perche il tempo destruttore delle cose, non può apportargli altro, che danno, malatie, infettioni carestie, same, solle uamento de'soldati, dissolutione dell'effercito) cosi per chi hà copia di denari, non di gente, sà il tirar la guerra in lungo, e vincer per mezo della moneta, l'impresa co'l temporeggiare.

#### Del vantaggio del sito.

Ioua anche molto, per ampliare il dominio, il vantaggio del si to, il quale consiste in questo, che sia commodo per assaltare al tri, e di difficile entrata à nemici. Perche essendo egli quasi à caual liere à i vicini, sarà cosa facile, che ci porga occasione di acquisti, e di vittorie, con le quali s'allarghi il dominio, e si dissonpa l'imperio. Di questa qualità è il sito di Spagna, & di Arabia: perche amendue queste prouincie sono quasi penisole, cinte in gran parte dal mare: onde possono facilmente assaltare (come hanno fatto, e fanno) i paesi aggiacenti. E perche hanno amendue la riua aspera, e importuosa: e dall'altra parte l'Arabia è cinta di deserti, e di solitudini, e la Spagna di montagne con i passi rari, e stretti, difficilmen te possono esser assaltate. Delle medesime qualità è l'Italia.

Che Appenin parte, e'l Mar circonda, e l'A'pe.

E tra l'isole l'Inghiltera. Non basta però questa sortezza di sito per far imprese grandi. Vi bisogna oltre à ciò donitia di vettouaglie, copia di monitioni, armi, caualli, e altre cose, senza le quali no si può tentar cosa d'importanza. E di più si ricerca tale dispositione, e tale qualità di paese, che le sudette cose si possano ageuolmen te vnire, oue il bisogno ticercherà. Onde se bene gli habitanti de' paesi montosi calano con vantaggio al piano; e i nemici malagenolmente possono combatterli per l'asprezza de siti: non hanno però mai fatto cosa memorabile. Imperoche oltre, che le motagne sono ordinariaméte lunghe, e strette, ò almeno diuise tra se, e perciò impediscono sommamente l'vnione della gente, e della robba: sono anche pouere di vettouaglie, e di tutto ciò, che si ricerca per far guerra: e per ciò non possono lungo tempo mantenersi nell'im presa. Onde guerregiano più presto à guisa di ladroni, che di soldati. Aggiungi, che i montanari non possono stare senza il traffico della pianura: e perciò se non occupano in vn tratto il paese da lo ro assaltato, conuien loro capitolare, e ritornae à casa: cosi veggiamo, che gli Angli, se bene habitano paese piano, sono però quasi sempre restati superiori à gli Scocesi, & à i Vualli habitatori di hor ridemontagne, e di contrade fortissime: perche il piano con la sua fertilità, gli hà somministrato modo di guerreggiare, edi farela spesa; e facilità di vnire, e mantener vnite le forze.

E all'incontro le montagne, per la loro sterilità, nó hanno potuto sostenere lungo tempo il trauaglio, e la spesa dell'imprese gradi,ne le forze cogionte in vn luogo. Ma onde procede che l'Isole, che hanno la sudetta qualità di sito, no hanno hauuto mai dominio grade. Perche le forze di terra sono maggiori, come habaiamo dimostrato altrone, che le maritime. Appresso, perche l'imperiono può esser grande, se nó si allarga per la terra serma. Hor l'Isole han no quella proportione con la terra ferma, che la parte, co'l tutto. Oltraciò, esse sono ordinariamente lunghe, e strette, come è Candia, e Cipro, Bertagna, la Spagnuola, la Cuba, S. Lorenzo, la Samatra: e la lunghezza impedisce l'vnione delle forze. Ne lasciarò di dire, che l'Isole, se bene hanno vantaggio nell'assaltare, restano però, quasi città senza muro, esposte à gli assalti de'nemici. Onde hanno bisogno di tanta disesa, che esse no possono fare molta ossesa: come è auenuto alla Sicilia, tentata in vn medesimo tempo da gli Ateniesi, e da i Lacedemonij, e poi da' Cartaginesi, e da' Romani. Male prouincie della terra ferma, essendo per lo più di figura,

#### Proemio.

che s'auicina al tondo, ò al quadro, hanno le loro forze più raccolte, e più vnite: e perciò più spedite, e pronte à ogni occasione.

Dell'occasione.

Apoco giouano tutte le cose sudette per la gradezza dell'im perio, se l'occasione non ti apre la strada, & occasione si chiamavn concorso di circostanze, che ti facilitano l'impresa in vn pun to di tempo, che poi, scompagnandosi esse l'vna dall'altra, ti resta ò dura à condurre à sine, ò impossibile, e tra molte, & varie circonstanze, io notarò quì le principali. I a prima dunque sarà la viltà, ò trascuraggine de prencipi vicini, nata ò d'incapacità naturale, ò da lunga pace. Cosi Cesare armato, occupò l'Italia, e la Republica disarmata: i Barbari calpestarono l'imperio Romano: gli Arabi l'imperio d'Oriente, e l'Egitto, e la Spagna: Carlo VIII Rè di Francia l'Italia: i Portoghesi l'India: i Castigliani il mondo nuouo: Solimano Rè de Turchi l'Ongheria.

La diuisione de gli stativicini ò in Republiche, ò in prencipati deboli, e di poco potere, sece animo à Romani d'impadronirsi d'Ita lia: e facilitò à Venetiani, & à Visconti l'impresa di Lombardia, & à Fiorentini di Toscana: & non meno à Castigliani quella di Barbaria, & a Portoghesi quella di Marocco: se gli vni, e gli altri ci ha-

uessino atteso con tutte le forze.

La discordia de potentati vicina, hà aperta la strada à i Turchi nelle viscere della Christianità, & agenolato loro gli acquisti di tanti regni, e stati. Vltimamente Amorate III confidato nelle discordie della casa reale de prencipi della Persia, si è mosso à quell'impresa con gran vantaggio e sattoui i progressi, che si sanno. Ma se non solamente sono tra se discordi : ma di più vna parte ti chiama, e ti ricetta d'aiuto, tu non puoi migliorare di occasione. Conciolia, che tu entri in casa d'altri armato à loro richiesta: cosi i Ko mani misero il piede in Sicilia, chiamati da i Mamertini, & in Grecia da gli Atteniesi, & in Numidia da i figliuoli di Micypsa: & in Prouenza da i Marsigliesi, & in Gallia da gli Edui, e dimano in ma no da altri. Cosi Amorate I. Rè de'Turchi mise il piede in Europa, inu tato dall'Imperatore di Oriente, ch'era all'hora in guerra co'prencipi della Grecia: e Solimano in Ongheria, chiamato dalla Reina Isabella, e poi dal Rè Giouanni. Cosi gli Aragonesi entrarono nel regno di Napoli, chiamati dalla Reina Giouanna II. & Arrigo II Rè di Francia, pregato da i Protestanti, si sece padrone di tre grosse città dell'Imperio.

## ELATIONI

### DI GIOVANNI BOTERO

#### BENESE

THE STATE OF STATE OF A PARTY OF A,

L'IBROTRIMO.



IRGILIO chiama l'Italia gravida d'Imperij per la moltitudine delle città libere, e de potentati, ne quali ella era all'hora divisa. Questo si può ben dir hoggi delle l'Europa, cioè ch'ella sia piena, e quasi pregna di domini, e di regni. Conciosia, che dalla declinatione dell'Imperio Romano in quà, ella si è divisa in molti principati,

con tal contrapefo di forze, che non vi è potenza, che fe non hà signoria fuor d'Europa, auanti immoderatamente l'altre, parte, perche la natura ha terminato gli stati con monti inaccessibili, ò con mari tempestosi, ò con selue im: mense, ò con inimicitie quasinaturalide i popoli, ò con simili altre maniere. partes perche i popoli sono cosi braui, e feroci, che se ben negno cede albattro in grandezza non bicede però in sicurezza. Perche quiui fiorifcono le arti della guerra: e in particolare l'arte del fortificare vna piazza, è del difenderla . parte per la fottigliezza de gl'ingegni : parte per la ferocità de gli animi è giunta alla sua perfettione: e non è paese, ou la forma del regnare, è del gouernare fia più varia, e più differente. Perche, che popolo è più libero; che il Biscaino? più soggetto, che l' Alemano? più licentioso, che il Polacco? Che Prencipe è più offeruato, che il Re di Castiglia? più obedito, che i Prencipi d'Alemagna? più temuto, che il Moscouita? ò che Rè è più assoluto, che quel d'Inghilterra? più condition to, che quel di Polonia? più di maestà, che l'Imperatore ? di più veneratione, che il Papa ? Hor tra tutti i Prencipi d'Europa, noi habbiamo fatto scelta di quei, che per antichità di stato, per larghezza di confini, e per grandezza di forze, auanzano gii altri. Onde dalloftato loro, si potra fare ageuolmente giuditio del rimanente. Relat. Seconda Parte. RE-

Onsidereremo il Regno di Francia nello Stato, che egli era quando tuts to vnito insieme non riconosecua altri, che vn. Re: perche al presente egli fluttua; e à guisa d'un pelago tranagliato da più venti tra se contrari, imperuerfa, e tumultua dital mamera che fe può più presto considerare che sperare la sua reintegratione. Conciosia, che le guerre ciuili, se non si accordano ne i principii, non hanno mai fine, se non con l'esterminio di vna delle parti, ò con la ruina dello flato. Ein Francia, eglie difficul tofa, che una parte opprima l'altra. Ma, ritornando al proposito nostro, la Francia, della quale parliamo, hà per termine l'Alpi, che la dividono dall'Italia; il Rodano, che da Sauoia; la Sonna, che dalla Bresa, e dalla Franca contea; la Mosella, che da Lorena, e da Lucemburgo; il fiume Hà, che dalla Fiandra la divide da Pouente. Da mezo giorno ella hà il mar Mediterraneo, e i Pirenei; da Occidente l'Oceano; da settentrione il canal d'Inghilterra. Si stende tra mezo dì, e Settentrione da Locata sino à Ca'es, per lo spatio quasi di ducento leghe Francesi; e s'allarga poco meno, tra Leuante, e Ponente, dal siume Varo al Pauro; e si và restringendo tuttauia, quanto più s'accosta à Settentrione: & la sua minor larghezza è tra Cales, e l'oltimo capo di Bertagna, E di figura tra il quadro, e'l tondo; e perciò molto più capace di quel, che altri pensarch be Onde contiene provincie amplissime:ma le principali sono Picardia, Nor mandia, Bertagna, Franc a, Sciampagna, Borgogna, Aluerina, Delfinato, Prouenza, Linguadoca. Ne si debbono però disprezzar Bria Beossa, Turena, Angiò, Poitù, Saniogia, Berry, e l'altre. Comincianel quarante sim duesim grado, con tal variatione d'aria, che la parte posta su'l mare Mediter raneo (oue siedono le prouincie di Linguadoca e di Prouenza) produce tut-Le quelle sorti di frutti, che dà l'Italia; ma quella, che siede su'l canal d'In-Thi terra (che comprede la Bertagna, e la Normandia, e parte di Picardia) resta, per il freddo, prina di vino, il resto abbonda incred bilmente d'agni, frutto d'Europa, fuor che di oliue, di fichi, e simili. La piaceuolezza dell'aere, congiunta con la bontà della terra, e la commodità de'fiumi, è tanto propi sia alla produttione delle biade, e de gli animali d'ogni sorte, che in questo la Francia auanza tutte l'altre parti d'Europa. Perche l'aria, tra le montagne & Aluernia, e del Delfinato, e'l mar nostro, è talmente temperata dal freddo delle montagne, couerte quasi perpetuamente di neue, e la dolcezza de venti marini, che ti rappresanta la piaceuolezza del cielo della riuiera di Genoua. Dall'altra parte, i monti Pirenei seruono quasi di riparo contra il freddo, che vi si rintuzza, e vi per de la suarigidezza, & essi monti abbondono per tutto di bagni, e di scaturigini d'acque calde. I venti Settentrionali, che al parer co mune, dourebbono raffreddar l'aria, non sono qui cosi rabbiosi, & agghiaccia ti,come altrone. Perche i veti participano della natura de i luoghi,per li qua STAL TOUCH ALIPE

li passano. Se passano per montineuosi, portano seco il freddo di quei monti. le per pantani, s'infettano; se per boschi, si corrempono; se per paesi arenosi, li riscaldano; se per laghi, ò per mare, si rinfrescano. Quindi auiene, che in Palermo i Sirocchi sono eccessiuamente caldi: perche, prima di arriuarui, scopano le campagne di Sicilia, e ne riceuono la lor calidità, e la portano alla su detta città. Il medesimo Sirocco à Genoua è fresco: perche, prima di giungerui, passa per mare senzatoccar terra, enericeue la sua freschezza. Horla Tramontana, che soffia per la Francia, viene dal mare, che per la sua salsita, participa affai del caldo, e senza incontrar si in montagne agghiacciato, ò neuose, s'estende al corso per le campagne di Normandia, e di Sciampagna, e di Francia, e dell'altre prouincie; & arriva alle monagne di Aluernia, più atta à temperare la lor freddezza, che à perdere la sua temperie. Onde esse mon tagne, riscaldate da vna banda da i venti Meridionali, dall'altra da i Settentrionali, producono per tutto ottimi pascoli, e mantengono quantità grande di armenti, e di greggi: e le herbe medicinali, e i semplici vi sono perfetissimi. e tra molti rami di quelle montagne, ve n'è vno che si chiama Mandoro, per la copia de gli herbaggi, e per la nobità de semplici. Di tutto ciò ci fà fede l'Anglia, che se bene è più Settentrionale della Francia; nondimeno, perche nonhà montagne, & hàil mare da ogni banda, l'aria vi è assai temperata. Molto più temperata è in Francia; perche ella è anche più lontana dal Polo: ilche dimostrano le viti, che non si maturano in Inghilterra, e fanno vini per fetissimi in Francia, & auiene spesse volte, che vn vento marino, che si leua da Settentrione, ò da Ponente, muta l'Inuerno in Primauera. V erdeggiano le campagne, fioriscono grotiosamente i giardinire si rinouella quasi per sut ta la natura. Siche gli habitatori di Turena, di Puetù, dell'Isola di Francia, della Limagna (non che i Prouenzali, e i vicini popoli) non hanno inuidia ne al lago di Garda, nè à luoghi più ameni.

Il terreno poi vi è tutto vtile, e fruttifero. L'Appenino occupa quasi vn quarto d'Italia; & è, per lo più aspero, e di poco frutto: ma il fondo della Gal lia è per tutto douitioso di ogni bene. Le montagne d'Aluernia, che non sono però gran cosa, hanno molte buone terre; molti luoghiricchi, e fruttuosi, oue si fa l'arte de' bestiami, e si prouede di carni, butiri, formaggi eccellenti, buona parte del regno. Tutto il resto quasi si piega in spatiose campagne, distinte di seraci colline, e di herbose valli. Gareggia per tutto la copia con a vavarietà; la fertilità con la delicatezza de i siti; l' vtilità con la bellezza de paesi: e in questo, senza dubbio, l'Italia cede alla Francia: perche, se bene in qualche cantone d'Italia si scorge amenità singolare, e delicatura de siti, quale è la pieue d'Incino, la riua di Salò, buona parte del contado di Vicenza, cam pagna felice, il territorio di Cotrone, di Taranto, e di alcune a'tre città di Calabria: nondimeno ciò è cosa commune alla Francia, e in particolare alla

Borgogna, alla Bria, all'isola di Francia alla l'urena, all' Angiò, alla Santongia, alla Linguadocca, que par che la natura habbia distinto i fiti, e compartitili di sua mano, altri à Cerere, altri à Bicco, altri à Pamona, altri à Pa la. Manonècosa più riguardeuole, e più considerabile in Francia, che la moltitudine, e l'amerità de fiumi nuizab. li, sue parte la cingono, come la Sonna, e'l Rodano; e la Mosella, e la Soma; parte la trauersano, come la S'nna,e il Levieri, e la Caronna, e in questi tre concorrono, parte da gli estremi, parte dal mezo, tanti altri fiumi, che ne re: dono tutto il Regno sopra modo trafficouole, e communicabile. Si che, per l'incredibile commodità, che essi porgono alla condotta della robba, e al commertio de i popoli si può dire, che ogni cosa sia commune à 1 popoli di quel regno Nella Ducea d'Angiò solamente si contano quaranta finmi, tra i grandi, e piccoli. Onde Caterina de Medici, Reina di Francia, sole na dire, che in quel regno erano più fiumi nanicabili, che intutto il resto d'Europa. Hiperbole, che non s'allontana molto dalla perità. La ferrilità del terren e, e la commodità, che i fiumi porgono alla condotta della robba, è cagione della moltitudine, e bellezza delle città. e terre di Francia, situate, per lo più su le riue d'essi fiumi. E benche no man chino alla Francia molti, e buoni port ; nondimeno le sue maggiori città non sono poste alla marina, mane i luoghi mediterranei. Ilche arguisco, che la lor grandezza non viene di fuora, ma è quasi domestica. Perche le città ma ritime sono maggiori delle mediterranee là, douc esse riceuono più ainto e so stegno del marc, che dalla terra: come è Genoua, Venetia, Ragugia: ma doue la grandezza non depende essentialmente, che dalla terra ini le città mediteranee eccedono le maritime. Tale è Milano, e l'altre terre di Lombardia, e di Fiandra, d'Alemagna, e d'Ongaria. E perche la ricchezza de i terreni è miuersale in Francia, el'opportunità de i fiumi generale: quinci auiene, che eccettuandone Parigi (la cui grandezza procede dalla residenza delli Rè, dat Parlamento, dalla V niuer sità, accompagnata dalla vicinanza de fiumi ) le città, e terre di Francia sono, per lo più, mediocri, ò picco e, benche commo de, e belle; ma frequentissime. Giouanni Bodino scriue, che in vna descrittione, fatta à i tempi del Rè Arrigo II. nella qual però non fù compresa Bora gogna, si fe conto, che fossino ventisette mila populationi con campanile. Per un'altra descrittion, fatta à i tempi di Carlo IX: si tranò, che il numero de gli habitanti passaua quindeci millioni. Hor si come le città, e terre di Francia fono fauorite dai fiumi; cosi i castelli, e le ville de i gentilhuomini prinati, da i lughetti, estagni. Perche, se bene questa Pronincianon halaghi comparauti in grandezza, con quei d'Italia, ò di Elnetia, vi sono però cosi spessi li stagni pieni di ottimi pesci, che con la moltitudine supplissono; e non lasciano desiderare l'ampiezza. Il medesimo si può dire de boschi, che non vi sono molto spatiosi, ma frequenti. Onde si caua già buona parte del domicominio del Rè; hora tutto impiegato: e i nobili tirano anche groffe entrate dalle loro felue, per la copia delle legna da abbrugiare; ma molto più da fabricare. Concio fiasche permancamento di pietre calcestri in Francia, le fabriche pniuer falmente constano in gran parte di legna.

m Al thorn & lake. Forzell suin bullerte of L Regno di Francia hà tanta copia di vettouaglie, che egli può nudrire. Le mantener qualunque essercito in campagna, e le vettouaglie si possono codurre da pn luogo all'allro, per la commodità dei fiumi, ageuolissimamente. Onde quando Carlo V entrò in Francia per Prouenza, e poi per Suampa ena ella nudriua oltre alle guarnizioni, più di cento cinquanta mila soldati:e sotto Carlo IX, à i tempi nostri si tronarono in que l regno ventinila caualli, e trenta mila fanti forastieri: e quindeci mila caualli, e cento mila antide i naturali, senza sentirsi per il regno carestia. Sono poi in Francia quattro ca lamite, che tirano à se il denaro forastiero. il grano, che si caua per Spagna, e per Portogallo : il vino, che si manda in Fiandra, Inghilterra, & in Ofterlandia: il sa e, del quale si prouede tutto il regno, & i paesi circonstanti. e fasale la Prouenza nel mar Mediterranco; e la Samongia à Bruagio, oue par che la virtù del sole, di generar il sale di acqua marina, si fermi, e no passi o'tre verse Settentrione: dico d'acqua marina, perche più oltre si troua sale di fontana in Lorena; e di fontana, e di minera in diversi luoghi di Polonia, d'Inghilterra, e di Allemagna: e di minera se ne è anco trouato in Suedia; benche si sia smarrito. A queste tre minere, si aggiunge quella del canape,e tela,la cui importaza no è credebile ma ne può far giuditio chi sà quan ta copia se ne caui per le flotte di Stuiglia per l'armate di Lisbona;e per tante velt farte, cordaggi, che si fanno co canape Francese. Sonoui anche i quadi, zafferani, e l'altre cose di minor importanza, che se bene à vna à vna no importano al pari delle cose sudette; rodimeno tutte insieme fanno una somma buona per arrichir vn revno. Per questa tanta doutta d'ogni bene, Ludonico XI. dicena, che la Fracia era pon prato fiorito, ch'egli tagliana ogni polta, che li piaceua. E Massimiliano Imperatore soleua dire, che il Rè di Francia era pastore di montoni co'l aelo d'oro, ch'egli tosaua à ogni suo bisogno; e veramete li Rè di Fracia son - stati ta to potent:, che se hauessero hauuto giudi tio.c senno, viuale alle forze, & al potere, sarebbono stati arbitri elle cose d'Europa. Ma rare vole auicne, che l'intelletto s'accompagni con arebustez za, per questo i poetifinfero Hercole furioso; e l'Ariosto inlando mitto; e Vergilio Darete infolente; & i Greci chian arono barbant tutti i popo i prini della dottrina e sell'arti liberali ; e Home o finge Achille iracondo e Marte incauto: e'l fa pciò auilupparenella cete ferrea li Vulcano. Perche, che cofa poteua esser più treme ta,ò che poteza più passeteuole, che qua d'va regno, che pasce copiosissimamete, entro i suoi sermini, qui eci millioni d'aie, e degin Relat. Seconda Parte.

bà ancora delle vettouaglie per pascere, e per sostentare vn'altro gro so regno. Perche le maggiori sorze d' vn regno sono la gente, e le vettouaglie : perciò i Romani hebbero in tanta stima le Tribù rustiche, per la moltitudine

de gli huomini, con la copia de gli alimenti.

Quanto all'entrate, Ludouico XII. tirauadal Regno di Francia intorno d' vn millione e mezo: Francsco primo arrivò à tre millioni: Arrigo II. à sei: Carlo IX. à sette: Arrigo III. pasò anco dieci millioni: ma Ludouico XII. lasciò il re no pieno d'oro, e d'argento. e su perciò chiamato padre del popo lo. Francsco primo se bene sece guerre grosissime, e d'infinita spesa, nondimeno lasciò ttocento mila scudi ne resoro. Ma Arrigo II. suo figliuolo, volendo soprafar l'imperator Carlo V. prendendo da ogn' vno denari à interesse di sedeci per cento asciò ventisei millioni di scudi di debiti à i figliuoli, senza credito d'va quattrino comercanti. Onde Carlo IX. & Arrigo III. suoi sigliuoli (più questo, che quello) furono sforzati à grauar il clero, non che il popolo di grosse impositioni. Unde si può vedere, che le richezze de i Prencipi non si debaono tanto stimar per la grandezza dell'entrate, quanto per il buon gouerno loro. Conciosia, che Francesco I. con minori entrate sece guer re maggiori; e lasciò credito, e contanti à suo figliuolo. All'incontro Arrigo non se tante guerre di gran lunga, e lasciò, e debiti, e miseria nel Regno.

· Con e sudette entrate li Rè passati manteneuano 3500. lancie, e 4500. arc'eri; henche in voce fossinc quattro mila lancie, e sei mila arcieri, perpetuamente pagati: neruo di caualleria pnito nella Christianità, pna lancia tiraua seco vn arciero, e mezo; & per consequenza vna compagnia di lancie, vn'altra compagnia d'arcieri, dislinta solamente d'insegna, che si chiama gui done: perche lcapitano era il medesimo. Si che cento lancie veniuano à fare ducento cinquanta arcieri, oltra ese lancie. Importana tutta questa militia pn millione, e trecento mila scudi all'anno di spesa. Perche la lancia tiraua ducento cinquanta scudi, l'arciere ottanta, l'insegna trecento, il luogotenente quattrocento ottanta, il capitano ottocento venti. Questa militia fo ridot ta à perfettione da Carlo VII. che ne determinò il numero; e le stabilì lo sti pendio, e la disciplinò con gli essercity, e la comparti per le piazze della fron tera sotto capuani, luogotenenti, alfieri, guidoni; ela divise in huomini d'arme, & in arcieri : & le aggiunse studieri, forieri, proueditori d'allogiamenti, tesorieri, pagatori, commessarij; e ne diede il carico al Connestab le, di Maresciali. & di pr mi Signori del regno. Non si valeuano molto della fantaria del Regno, per paura di tumulto, e di solleuamento, e se be ne Carlo VIII prima, conofiendo anecessità di tal militia, instituì pna ord'nauzo di cinque mila fanti Francesi; e poi Francesco primo, di cinquanta mila; nondimeno questa promsione, per il poco gouerno, riuscì nulla. Ludonico XI. fu il primo, che per poter tosare à sua posta il popolo di Francia, & was a stronge of his anche

anche scorticarlo, il tenne lontano dall'arme; e in sua vece conduse Suizzeri, ce saimitata poi da successori. Francsco & Arrigo si valsero anche d'un graffo rumero di Tedeschi. ma s'nganna colui, che si pensa, che il suo popolo debbarestare imbelless'egli conduce soldati forastieri nel suo paese. Perche l'ardire s'acquista con la sperienza dell'arme, e de pericoli della guerra. la qual esperienza nel suo regno sarà commune e à soldati, e al popolo: e quelli diucranno guerrieri, per la professione, che fanno di soldati; questi per la ne cessità di disendersi. Et si come la praticade buoni fa gli huomini buoni, così la pratica de' foldati fa gli huomini guerrieri. Oltra che molte fattioni non si possono commettere à glistranieri, perche manca loro la pratica de'luoghi: molte non si debbono fidare per l'importanza Onde egli è necessario, che i popoli, nel cui paese si guerreggia, parte per necessità loro, ò del prencipe: parte per voo, e pe pratica delle cose di guerra: che loro p. ssano tutto il gior no per le mani, diuenghino guerrieri, come è auuenuto alla Francia, la quale fatta pace con Spagna, benche non vscissino li Suizzeri, ei Tedeschi, restò piena di soldati Francesi, che l'hanno poi messa sopra.

Quanto alle fortezze, non è paese, oue ne sia numero maggiore: il che pro cede da più cagioni. L'ona siè, per che quando il regno era diviso iu più signo-rie, e principati, di Bo: gogna, Bertagna, Prnuenza, Angiò, Normandia, ogn'ono fortisico i suoi consini. Accrebbero queste fortezze le guerre de gl Inglesi che surono padroni d'ona buona parte della Francia. Facilita le fortisicationi la natura, e il sito de'luoghi, opportunissimi ad esser messi in dise sa; e non meno la diliyenza, e l'attitudine de popoli à ciò. Conciosia, che non è natione più indust iosa nel fortisicare; e che meno risparmi la fatica, ò la spesa. Non è la Fracia meno forte nel suo mezo, e quasi centro, che ne gli estre mi, e consini: perche nè Beones, nè Troia, ne Orleans, nè Angiers, nè Burges, nè Limoges, nè S. Floro, nè Montalbano, nè Carcassona, nè Suessons cedo no punto à Cales, à Perona, à Narbona, & all'altre piazze de i consini. Si

che ogni parte del regno è atta à far frontiera al resto.

Non m'accade parlare de i Prencipi confinanti: perche la Francia è horain pno stato tale, che il muggior nemico, ch'ella s'habbia, sono i suoi habitanti. Conciosia, che essendo essi divisi, per interesse di stato, e di religione, in parti contrarie, non attendono ad altro, che à consumarsi, à à distruggersi l'un l'alro, frutto de i moderni politici. Conciosia, che hauendo costoro, per mantene e lo stato politico, escluso l'ercligione (senza la quale non può mantenersi stato nissuno) dai consigli privati de i Prencipi, indussero li Rè prima à collegarsi co'l Turco contra Christioni, poi à consederarsi co' Lutherani d'Alemagna contra i Catholici, e sina mente à consentire publicamente l'essercitio dell'impietà di Calvino nel regno: e dar voienza nell'Assemblea di Puesi à i maestri dell'heresia: à pigliar ta protettione di Geneva,

e di Sedan, schole d'eresie. Cosi hauendo i prencipi mostrato di tener poco conto della fede Catholica, e de servitio di Dio, Dio ha permesso che i popoli habbino stimato poco la fedeltà, e 'obedienza, ch' vn vassallo deue al suo signore, el herefia parte tollerata, parte fauorita da loro, ha cagionato tumulto, escandalo tale, che con la ruina del regno, habbiamo visto l'esterminio della posterità di Arrigo II. che pur lasciò quattro figliuoli maschi, e l'estirpatione della casa di Val is, per mano d'vn fraticello: cosa ò permessa, ò voluta da Dio , per dimostrare à prencipi quanto egli abhorrisca , e detesti ne i prencipi il disprezzo, e la negligenza della religione, e del seruitio di S.D.M. I regni si conservano nella lor grandezza con l'arti, con le quali si sono acqui-Stati; e co l'arti contrarie roumano. La corona di Francia peruenne alla mag gior potenza, ch'altra della Christianità, con la protettione della Chiesa; con le guerre contra infedeli, co'l zelo della religione Catho'ica, con l'annobilir il regno di tempij magnisicentissimi, è l clero d'entrate richissime. Eccoui le vie, che haueuano condotto la casa di Francia, & i Francesi à somma gran dezza; ecco hora quelle, che gli hanno rouinati: Non far conto de' Papa; tuor l'entrata al clero per darla ài laici; conferir i Vescouati, e le Badie à i foldati, & à cortegiani, & à gente peggiore; far lega co l'urchi, e guerra co Christiani: pace con heretici; nimicitia co'Catholici; proteggere, per ragion distato, Gencua, e Sedan, sentine d'ogni impietà, e sceleratezza. Così, per che tali siamo, quali quei, co quali conuersiamo, essendosi addomesticati co Turchise con V gonottismancò ne gianimi loro la purità della fede: s'agghiaciò il zelo della pietà; e riducendo ogni cosaragion di stato, sciocca, e bestiale, si disciolse il vincolo de gl'animi, e l'vnione de popoli nella fede, senza la quale egli è forza, che rouini ogni stato. La religione è cosa tanto necessaria alla coservatione de'regni, che quei, che non hanno verità di religione, e di fede, forzache s'apposgino à qualche superstitione, ò setta nella qual vinino. Per che il pensare di puire Carbolici, & heretici insieme, è pazzia. Conciosia, che la fede Catholica, è tanto pura, e nobile, che non comporta cosa cuna contraria allasua purità, e candidezza; anzi à pena si può chiamar Christiano colui, che non abhorifce l'herefia. Mail Turco (d'cono costoro) tien pur sotto disse quictamente Mahon etani, Gindei, Nestoriani, Iacobiti, Armeni. Iolo confesso; ma ciò auiene, perche l'arme, e la grastitia, & il gouerno è tutto in mano de i Mahomettani . L'altre genti, che viuono sotto Turchi non hanno magistrato, no consiglio publico, non parte alcunanell'amministratione, e nel gouerno della città:nel qual modo anche in Roma, in Venetia, e per tutta Allemagna, ueg gendo gl'inconuențeti, che porta feco la contrariet à nell'opinioni nel fatto della religione, ottennero vn decreto nella dieta, che si tenne in Au gusta l'anno millesimo cinquecentesimo cinquantesimo quinto: per il quale si decretò, che ad gni prencipe, e ad ogni stato dell'Imperio fosse lecito il te-

ner vna delle religioni, ò Catholica, ò Lutherana; e di paffar dall'vna all'altra,e ii sforzar i sudditi à tener la lor setta. Onde, per no dire ad altri, à i tem pi nostri ne gli stati del Conte Palatino del Reno si sono visti quattro pasaggi d'pna setta à l'altra. Perche quei miseri popoli, ch' eran Lutherani, surono forzati al Caluinismo; e poi dal Ca uinismo al Lutheranismo; e di nuouo di questo a quello senza fine, accommodando la lor conscienza alla volontà del prencipe : e quest'anno millesimo cinquecentesimo nonantesimo pnesimo Christiano Duca di Sassonia ha estinto ne gli stati suoi il Lutheranismo, man tenutoui a tutto potere da suo padre, e introdottouril Caluinismo; e pur e i Lutherrni, e i Caluiniani cominciano il loro euangelio co'l predicar la libertà di conscienza. Tra i Catholici, si sono valuti di questa constitutione dell'Imperio Alberto Duca di Bauiera: e non meno Gulielmo (uo figliuo!o: e Rodolfo Imperatore, el Arcinescono di Salzburgh, e il Vescono di Herbipo li: pietando, alcuni in pare, altri in tutto lo fiato loro, orni essercitio contrario alla religione Catholica. Mase viè setta nisuna d'heretici intollerabile; questi sono quei, che seguitano Caluino, buomo, che si come nelle sue scritture, e libri si val più della maledicenza, e della bugia, che delia ragione, ò della scrittura: cosi ha fatto, che i suoi seguaci si vagliano più volentieri dell'archibugio, e del ferro, che delle dispute, ò della dottrina. Portano per tutto, oue vanno vn'euangelio, ehe si fa sentire a suon di tamburo, e di Cannone, con la ruina della città, e con l'esterminio de i popoli. Seducono i prencipi co'l darli in preda la Chiefa, e il clero : i fudditi co lo spoglio delle Chiefe, e de gli altari: promettono a gli ambitiosi cose grandi: à i desperati ogni aiuto; à tutti libertd, non solo di conscienza, ma di lingua, e di mano, e di vita. Chi può far fede di ciò meglio, che la Francia, one si vedono per tutto Chiese magnificen tissime rouinate, terre grossissime distrutte, città richissime consumate dall'auaritia, rapacità, furore de gli Vgonotti. Le reliquie de isanti furono in quei primi tumulti buttate ne fiumi; i sacramenti esposti à i cani. Furono più di nouemila religiosi ammazzati; più di tre mila sacerdoti crudelissimamente vcc si; le sacre vergini bestialissimamente violate; i monasterij loro abbruggiati. Questa loro barbarie, per no dire impietà, anzi rabbia, e furore essecrabile, alienò da gli V gonotti tutto il popolo di Francia; anco quei, che non erano molto Catholici. Unde si pnirono insieme, e si misero su le guardie, per no esser vn'altra volta mal conci da quei lupi. Del che essi accortisi banno ben mutato stile, e maniera di procedere; mano cangiato animo, e natura: s'asten gono dall'appar enze di crudeltà, e di tirannia, per potersi insinuar in tato ne gli animi de popoli, e cacciarsi nelle città. Maguai alle genti, tra le quali ess saranno i più forti:no li maca mai la maluagità; maben souëte le forze, simili in ciò alle biscie, che d'inuerno affiderate dalfreddo non offendono; ma non sì presto si scalda l'aere, che gittano fuora il veleno. Occupano i luoghi forti, fabricano

bricano castell; fanno delle campare artegliarie: de'mebili delle chiese monete; assoldano genti straniere: mettono sinalmente ogni cosa sessiona. Christo venne in terra per portarci la pace; questi ouunque va no portano seco la guerra, che maggior segno pogliamo dalla loro mala volontà?

REGNO D'INGHILTERRA.

Ra l'isole d'Europa tiene, senza dubbio, il primo luogo quella, che gli antichi chiamarono Britannia, si nella grandezza, come nella potenza. Questa zira mille e settecento miglia; & è divisa in due regni: l'ono de quali si dice di Scotia; l'altro d'Inghilterra. La ragione della divisidne si è la for tezza della Scotia; Conciosia, che questa parte è tanto aspera, e montuosa, ingombrata da tanti laghi, e boschi, che nè l'arme Romane poterono mai affatto domarla (anzi Seuero Imperatore vi perde buona parte del suo essercito) nè il Rè d'Inghilterra, benche molto superiori di forze; benche vincitori di molte giornate, l'hanno mai potuta soggiogare. Conciosia, che i laghi, e le selue, e li paludi, che stagnano per la pianura, sono quasi ripari, co quali la natura l'ha fortificata, e munita, e su le cime de i montino mancan piani ber bosi per pasto di bestiami; nè i folti boschi pieni d'animali. Onde procede buona parte della fortezza del Regno. Conciosia, che essendo i sudetti luoghi Scoscesi, & alpestri, e nondimeno copiosi di pascoli, e di boschi, non hanno temuto mai d'effere ò per assalto sforzati, ò per assedio affamati; perche contra la forza gli assicura l'asprezza de i boschi; e contra gli assedu li man tengono gli armenti, e la copia delle caccie, che non può mai loro mancare. S'aggiunge à ciò la moltitudine della gente armigera, e braua: perche in ogni occasione possono mettere insieme venticinque, e trentamila persone per far testa a nemici, e confidano tanto, parte nella fortezza del fito, parte nelle armi loro, che non si curano molto di fortificar le terre, ò i porti del Regno: de quali portiegli è dotatissimo: conciosia, che il mare s'ingolfa, con vary rami in mille maniere; si che non è in tutta Scotia casa lontana dall'acqua salsa più di venti miglia. Signoreggia il Rè di Scotia anche l'isole Ebri di, che sono in tutto quarantadue; e le Orcade, che sono trentadue. Ma per che nella Scotia, nè l'isole sudette producono vettouaglie più del loro bisogno; ne i popoli attedono molto alle arti sono poco frequentate da mercadan ti: e per ciò vi si troua poco denaro: e l'entrata del Re non arriua à cento mila scudi.

Ma l'Inghiterra, della quale habbiamo à parlare, si divide in tre grandi provincie, Anglia, Cornubia, e Vallia. L'Anglia s'allarga sopra il mar Germanico; la Cornubia siede à fronte della Francia; a Vallia giace all'incontro d'Hibernia. Bontiene questo nobilissimo regno due Arcivescovati Conturbia. Eboraco, e venti Vescovati, e di più vi si contano cento trentasei terre, e tante ville, e villaggi, che innanzi all'apostasia, si faceva conto, che vi fossino

quarante

quaranta mi a parocchie, che à i tempi d'Arrigo, e di Odoardo suo figliuele furono ridotte, per l'vsurpatione de ibeni ecclesisstici, à poco più della metà. Delle sudette tre provincie, la Cornubia, e la Vallia banno dell'aspro assai: e i popoli vi viuono, nelle parti più remote dal mare, di latticini, e di a uenos. massime nelle Vallia: benche quiui la natura hà messo l'Isola di Angiessei, tanto copiosa di biane, e di bestiami, che si chiama meritamente madre della Vallia. La Cornubia (che altri chiamano Cornouaglia) abbonda sopramo do di minere di stagno eccellente, & di piombo : ma l'Anglia, si come di gran dezza, cosi di ricchezza, e di fertilità, auanza di granlunga l'altre due prouincie. Conciosia, che se bene ella è assai Settentrionale, nondimeno, per il beneficio del mare, ò per occolta virtu di Stelle, l'aria vi è gentile, e temperata, e più presto grossa, & humida, che rigida, ò freda : ilche dimostreno i lauri, e rosmarini, che vi verdeggiano, e fioriscono felicemente: & è cosa certa, che la Fiandra, e la Brabantia sono più infestate dal freddo, e da ghiacci, che l'Inghilterra. Il terreno vi è generalmente piano, distinto d'amene, e di fertili eolline, che si alzano tanto piaceuolmente, & vyualmente, che mirandole da lontano non si distinguono dalle pianure. Le vettouaglie principali del regno consistono in grani bestiami, e pesci: di tutte queste cose ne ha tanta abbondanza, & in tanta perfettione, che non porta inuidia nè alla Francia, nè à nissun' altro paese vicino. Conciosia, che tra l'altre cose, le carni massima de porci, e de buoi: e pesci, massime i lucci, e le ostraghe sono forse le più faporose d'Europa. L'isola non produce muli, nè asini, ma ben caualli infiniti. Le sue ricchezze consistono nelle vene indeficienti dello stagno, e del piombo (ne hà anche di rame, e di ferro) e nella copia delle lane delicatissime: perche quasi in tutto il regno, ma principalmente nella Cornouaglia, vi nasce stagno di tanta eccellenza, che nou pare, che li manchi molto alla qualità dell'argento. E di questo, e del piombo se n'estrahe fuor del regno per centenaia di migliaia discudi. Le lane poi vi diuengono delicatisime. Conciosia, che per le colline, delle quali il regno è pieno, nasce vn'herbetta picciola, e sottile (per che non sono rigate, ne ingrassate ne da fonti, ne da fiumi; ma d'inuerno basta loro l'humidità della stagione; e di estate la freschezza dell'aere con la ru giada ) gratissima alle perore, che ne producono lana di finezza, e di sottigliezza singolare: e perche l'isolanon genera ne lupi, ne altra serte di animali malefici, vanno i greggi vagado di giorno, e di notte per li colli, e per le valli,e per i luoghi così communi, come particolari, senza paura, ò pericolo. Di queste lane si fabricano panni finissimi, che si estraggono in gran numero per Alemagna, Polonia, Dania, Suetia, e per altri paesi, oue sono grandemente stimati; e sistima, che tra lane, e metalli se ne cauino suor del regno per due millioni di scudi. Raccoglie anche legumi, e zafferani assai : e la ceruosa, che vi si sà di orzo, è in molta stima ne i paesi bassi; oue si manda anche copia

entia di corami, e di carbone. La commodità del sito poi, fa, che ella sia frequentatissimada i mercadanti Portoghesi, Spagnuoli, Francesi, Fiamenghi, e (Starlini: ma il traffico, che passa tra Inghilterra, e i paesi bassi, è di somma quasi inestimabile. Conciosia, che per quanto scriue Ludonico Guicciardino. arriuana inanzi alle ruine della Fiandra, cagionateni dall'heresie, à dodici mill oni di scudi all'anno . Alla corona d'Inghilt rra soggiacciono anche a cu ne alte isole: ma le principalisono Hibernia, Angl. sei, Mona, Vich. L'Hibernia non cede molto nella gradezza all'Inghilterra:conciesia, che ella è lun ga trecento, larga nouenta miglia; montuofa, boscos e, paludofa; più produceuole di pascoli, che di grani; ricca di latte, e di miele: manda anche suora quantità di butiri, curi, e zafferani. Ha molt, e buoni fiumi: molti, e pescos lagi. Ha due Arcinesconati, Armanac, e C. sel: ma la piazza più importante e Dublin, con por porto ben fortificato. La parte dell'isola più habitata è quella, che riquarda Leuante, e Mezo di: male provincie di Vitonia, Conachia, e Manonia, poste più à Ponente, & à Settentrione, hanno dell'aspro, e del saluatico assai: oue si mantengono alcuni signa risper beneficio de lagbise de'boschi, contra l'arme Inglesi. L'a: tre isole sono quasi tutte di vna grandezzu: ma Anglessei è di ottimo territorio ; e si chiama madre della Cambria, per la copia de grani, e de bestiami, che le somministra. Mona dista da Inghilterra vinticinque miglia; ene bàtienta di lunghezza con un Vescouato, e due porti; ma cc'l terreno poco felice . Vich è quasi tutta occupata da montagne aspre, con la città di Abrach, benissimo fortificata. Questa isola chiu de il porco, ò più presto seno di Antona; che le giace all'incontro de'migliori di quel canale: A la sant al la al dun si lor of popal ti e

Forze, the wife one of the line is Inghilterra supera in fortezza di sito ogni altro regno : conciosia , che gegli ha per eccellenza quelle due proprietà, che Aristotele ricerca nel firo di vna città. L'ana, che sia difficile entrata à inemici: l'altra, che habbia la scita facile per simprese: conciosia, che ella è posta in vn mare dital natura, che la fortifica per se stesso : per che il mar Hibernico, che le è à Ponente, è tanto basso, e pieno di scogli, e di pericoli, che non si può nauigare con legni grossi. Il Britannico, che le è à Mezo di patisce il flusso, & il reflusso, con accresciment, decrescimento di dadeci, sino in quideci passi di altezza ordinaria; contanta vehemenza, che è cosa spauenteunte. Si che, per i accostarsi di porti, vi bisogna il stusso. E il vento sauoreuole; ma più il stusso, che it ventere la costa dell'isola è per tetto aspera, e braua; fuor che i pochi tuoghi, bernsimo fortificati, come à Baruich, Doure, Dorcestria, Totnes, Dirtmons, Plimut, Falmut, Milfort, Bristo. Onde ella si può stimare quasi tutta vna fortezza.

A questa sortenza d sito s'aggiurgono le forzem ritime, e le terrestri. Perche,

Perche, quanto alle maritime ( olire à i galeoni d'armata, che soleua vid effer cento, non molto alti, ma luag'ri, e groffi, bora fono fettanta, ò poco più) il regno hatanti porti, e tanto frequentati da i mercadanti, che gl' Inglesi dicono, che il numero delle naui, che pi pratticano, arriva à due mila: Ma, che fisia di questo, cosa hiara è, che vi si possono mettere infieme quattrocento, ex più navi à og i bisogno. Et Odvardo III. passo all'impresa di Cakesse poi 'Arri o Ottano all'affedio di Bologna, con mi'le legni d'ogni forte, siche l'af-'Saltar va' fola,i cui porti, olira alle fortificationi fatteu sono di accesso, per non dir di entrata, così dissiile, e pericolosa, & che hài : poter suo tanti leoni; sarà sempre impresa ardua, e dura. A queste difficoltà s'aggiunge il valor de popoli nelle cose maritime: conciosia, che non è gente ne più ardita, ne più pronta in mare. Esse con legni leggierissimi, e benissimo forniti di otti ma arigliaria (della quale abbondano tutto'l regno grandemente) solcano intrepidamente l'Oceano non meno d'Inverno, che di Estate. Trafficano sino in Mosconia, e nel Catato; sino in Alesandria di Egitto, & in Constantinopoli; in Liuonia, e in Barbaria, & Ghinea. Hanno tentato di passar all'India hora per la via di Ponente, costeggiando il mondo nuouo; hora per squella di Lenante, coste giando la Moscouia, e'l Cataio. Ma perche la naturafi sia opposta per tutto à i loro disegni, è chiuso loro la strada, affinche non scandalizino, con l'enormità dell'heresie, e dell'apostasie loro, quelle contrade, oue comincia à propagarsi, con tanto frutto, l'Euangelio, e la fede di Christo Signor Nostro. Hanno oltra à ciò assaltato con l'armate l'anno milesimo cinquecentesimo ottantesimo sesto l'Isola Spagnuola, & il mondo nuo uo. Infestano continouamente le Terzere, e'l capo verde, e'l Brasil. Due loro capitani hanno con ardire non minore, che ventura, girato tutto il mondo. Sarebbono finalmente degni d'ogni lode se non hauessero volto ogni loro industria à ladroneggiare, e à rubbare le statte & i mercanti Christiani. E perche in questi viagi, e insulti fatti alle marine, & à vascelli de fedeli, alcuni di loro hanno acquistato qualche ricchezza; molti, con la medesima speranza, vendono glistabili, e i patrimonij loro; e del prezzo fabricano, er ar mano naui, con le quali andando in corso, empieno il mar Oceano di latrocini, e affassinamenti. Le contamos uno escontro e 2. A mente no par mente e a

Oltre à ciò vi è la militia terrestre, onde dipende anche la maritima, di molta importanza, e per il numero, e per la qualità: perche, quanto al nume ro, il regno è diviso in cinquantauno contado; in vno de quali, che è quell) de Lorcassier, si fa conto, che si possa descrivere vna militia di settanta mila fan ti: ma che, che si sia di questo, cosa chiara è, che il regno può mettere in campagna cento mila fanti, e venti mila cavalli. Ogni contado è governato da un Visconte, à cui spetta ne bisogni far scielta de soldati: nel che vsano questa avertenza. Fano coparir tutti quei de loro contadi da sedeci sino à i sessanta anni:

anni, e tra tutti eleggono i più disposti. Per la fantaria eleggono i più grandì, e più membruti; e si divide in quattro sorti. Perche alcuni vsano archi, e frec cie, arma propria de gli Inglesi, con la quale acquistarono già gran parte della Francia; riportarono vittorie gloriose; secero prigione il Rè Gionanni; occuparono Parigi, e'l mantennero sedeci anni. Perche non surono mai cost tremende le saette de Parthi à Romani, come quelle d'Inglesi à i popolidi Francia. Altri vsano vn'arma d'hasta simile alla ronca, ma co'l ferro più grosso, & più grieve: con la quale percuotono, & tirano gli huomini giù da cavallo, e questa sorte d'arme ancora è stata assai antica nella militia Inglese, di assai momento. Pue altre ne ha aggiunto l'esperienza, & l'vso de tempi presenti. L'vna è quella de gli archibugi, co'quali io non sò che per an cora habbino fatto prova d'importanza. L'altra è la pica, che ben si conviene alla dispotione loro: conciosia, che sono per lo più di persona assai alta, e pie

na, e gag'iarda.

Per la militia equestre, fanno scielta de gli huomini di statura mediocre, ma suelti, e destri. Non hanno veramente caualli di gran lena, e buoni per lo scontro, e per l'orto al pari de Fiamenghi, de Tedeschi. Perche, oltra che la grassezza, & l'amenità del paese no'l comporta (perche i buoni caualli non rtgliono il terreno ne molto grasso, ne affatto secco) non vi attendono ne anco molto. Ma pure la gente da cauallo è di due sorti; perche a cuni armano alla guerra; e questi sono per lo più nobili: altri alla le giera; e di que-Stivene bà due sorti; perche vna parte arma all'Albanese; l'altra s'assomiglia più à i caualli leggieri d'Italia, con certi giupponi imbottiti di maglie,e di canauaccio; ò con qualche piastra, e con vna meza testa, e vsano lancie sot tili, e lunghe: però, se bene possono mettere da due mila huomini d'arme in campagna, & vn grannumero di caualli leggieri; nondimeno non si è visto, che la saualleria Inglese habbia mai fatto fattione, con la qualle si sia segnalata: ma ben la fantaria. Et il Rè Odoardo IIII. che fe tante impresen tabili in Francia; e ne riportò tante vittorie; volendo dimostrare di qual sorte di militia egli più si fidasse, lasciana il canallo, e si mettena à piedi tra la fantaria. All'incontro i Francesi, perche non vogliono, che il popolo si esserciti nəll'arme, accioche non abbandoni gli esserciti manuali, & i traffichi, e non diuenti insolente, e contumace (cosa ordinaria à i soldati di quella nattione) collocano la forza, e Ineruo della militia loro, nella caualleria, esercitata da i nobili. Ma perche nè la cauallria non può esser molta (perche la Francia non hà razze di caualli; e'l farne venir di fuora quantità, è sempre di moltaspesa; e non è il più delle vo'te in man loro ) e la fanteria è di molto maggior importanza, che i caualli; quindi è auuenuto, che, per l'ordinario, i Francesi hanno ceduto à gli Inglesi. Ma per dar qualche saggio di quel, che possa vn Rè d'Inghilterra, metteremo qui lo sforzo di Arrigo VIII. per l'impresa di Bologna. Questo Rè dunque passò il mare con vn'essercit o diviso in tre parti. Erano nella Vanguardia dodici mila fanti, e cinquecento caualli, armati alla leggiera; e mille caualli minori, armati folamente di maglia, e di baste, tutti vestiti dal Rè di azurro, listato di rosso; la Retroguardia (che con talordine passarono) era guidata dal Duca di Norfolch di pari numero di fanti,e di caualli, restiti come i primi di color azurro tutti, ma listato di rosfo. Tra costoro erano mille Irlande si, con pna camicia lina lunga, e stretta in dosso, con vn mantello sopra: nel resto nudi, con la testa scouerta, co'capelli lunghi, armati di tre dardi, e d' pna spa la lunga, e pn quanto di ferro nella si nistra lungo sino al gomito. Nelle zuffe si cingono i panni molto a'ti; sono essecitatissimi al corso. Il corpo della battaglia, oue era la persona del Rè, conflaua di 20. mila fanti, e due mila caualli Inglesi, vestiti tutti di color rosso, listato di giallo. Tirauansi dietro cento pezzi d'artigliaria grossa, oltre alla minuta. Haueuano condotto anche sopra ca ri cento mollini, che, girati da n cauallo per vno , faccuano farina: e pur sopra carri haueuano forni, che in andando coceuano il pane. La moltitudine de i carri era tanta, che ne ser ranano, & cinquuano, in pece di trincere, tutto il campo: e per tirar essi car ri, & l'artigliaria, e condurre le bagaglie, passarona dall'Hola in terra ferma, intorno à venticinque mila caualli: & oltre alle nettouaglie di ogni sorte, vi si condussero quindeci mila buoi, oltre al numero infinito di altri anima'i da carne. Della moltitudine delle scale, ponti, palle, po'oere, munitioni, legnami, & altre cose appartenenti alle fattioni militari, non mi accade parlare. Entrate.

Or che noi hab biamo dimostrato le forze d'Inghilter: a, veggiamo adesso con che neruo di entrate, e di danari sian manegiate : e diciamo prima, ch'il gouero regino di quel regno, nel quale poteua affai l'auttorità de parlamenti, si è ridotto à gouerno despotico. Perche la più parte delle cose, che per innanzi apperteneuano a parlamenti ( oue ogniuno poteua direil suo parere, e la sua ragione) si decidono adesso nel consiglio domestico del Rè. E i parlamenti introdotti per moderare se regolare l'auttorita, si congregano hoggi per auttorizare, e colorire gli appettiti del Rè. Peggio è auuenuto in Francia; perche in Inghilterra resta pur la forma, e l'oso de parlamenti: ma in Francia Luigi XI. fece delitto di lesamaestà il parlar di conuocar gli Stati (che così chiamano le diete del regno, che in Inghilterra si dicono parlamenti)Io sono vscito (diceua egli) di paggio, e di pupillo. e da quel tempo in quà non si sono tenuti gli stati se non tre volte. L'vna fu nel 1483. quando Carlo Ottauo successe alla Corona. L'altra nel M D. L X I. sotto Francesco Secondo . L'v tima nel millesimo cinquecentesimo ottantesimo ottano, sotto Arrigo Terzo. Hor essendo l'auttorità delli Rè d'Inghilterra quasi

affolnta, per non vi effer cofa, che la poffa moderare ; effi cauauano dal lo ro regno tutto ciò, che si può cauare, massime dopò l'apostasia. Ma per penire più al particolare, l'entrata ordinaria della corna d'Inghilterra innan zi che Arrigo Ottano voltasse le spale alla Chiesa, & à Dio, ascendena intorno à cinquecento mila scudi. Questi si cauano dalla tutella de i pupilli sino al ventesimo primo anno. Conciosia cosa, che tutti quei, che ne cui benista membro alcuno, per picciolo ch'egli si sia, affetto in qualche maniera alta corona; restano nella loro età pupillare sotto la tutela del Rè, che contentandosi di dar loro on tenue sosterno tira tutto il resto dell'entrata per se, sinche arri oano alli vintivn' anno arrivando poi alla sudetta età li pagano vn certo che e di più sono anche obligati à poloro tributo per le nozze, che si paza al Rè, come à quelsche si dice padrone de matrimony. Caua di più ottant, mila du cati della Ducea di Lancastro, e di Cornonaglia, aggiunte alla corona, altri cento milada i datij. Ne ci debbiamo marauigliare di sì posa somma; perche poche città sono datiate : e la città di Londra, che è il centro dei traffichi del regno, è libera di grauezze per un grande aiuto di denari, sommi nistrato nell'anno millesimo ottantesimo nona à Ricardo primo, quando egli andò all'impr sa della terra santa. A queste entrate ne aggiunse più d'altoe tante Arrivo Ottano nella sua apostasia. Conciosia che eglilimitò l'entra ta d'Vescouati; confiso l'Abbatie, e le commende de i cauallieri di Rhodi e di altri ordini militari. Soppresse le cure più ricche, polse perse l'annate, e la decima di tutti i benefici, per le quali cose ordino la corte dell'aumentatio ni, e la corte delle primitie, e delle decime, le quali entrate imporbano tutte più di ottocento mila scudi. Si che tutta questa entrata ordinaria somma intorno à vn millione, e trecento mila, e più scudi. Sonoui poi sustidy straordi nary, che sono di due forti, perche alle volte si tirano in commune dal regne; e per tale effetto si ragunano i parlamenti, oue fi determina quel, de bisogna; e il modo, che si deue tenere; e si da l'ordine, e per ordinario in due mesi ò po co più si riscuote tutto ciò che si è dererminatoralle volte il Re domanda da i partico ari on sussidio, che essi chiamano beniuolenza, e qui ogniuno sessor za di non mostrarsi disamoreuole verso il suo Prencipe. A queste vie di ceuar denari se n'è aggiunta, à i tempi nostri, pn'altra, la qua'e è il quinto, ò una. simil parte, che la corona tira da i corsari, e da quei, che hanno licenza di an. dare à far prede su le marine di Spagna, e del mondo nouo: cesa, che faceua no anche il Re di Tunigi; e fa di presente il Vicee di Aigier sche da recapito di corfari, con patto, che li ciano parte delli schiaui, e de' bottini. Ma rare polte auiene, che il furto, non che il latrcinio, e l'assassimento faccia prò, massime in Inghilterra, oue il danno di quei, che vanno in cor so è certissi mo (perche rendono i lora patrimonij per armatne legni) ma il gnadagno è incerto, perche li Spannuoli, stati coltine i principi all'improniso, fortificano

ogni giorno meglio i passi, e assicurano le loro slotte, e tanto bassi hauer detto delle forze, e dell'entrate d'Inghilterra. Aggiungerò solo, che in questo Regno i nobili nè possi ggono luoghi forti, nè hano edistiti chiusi di sosse, di ripari; nè cengono giurisdittione alcuno sopra de popoli. Anzi le dignità di Duchi, di Marchesi, e le altre, non sono che puri titoli dati dal Rè, sonza che quei, che li hanno posseggano cosa alcuna ne luoghi, onde prendono il titolo, ma si mantengono con qualche pensione su l'entrate reali. All'incontro in Francia i gentilhuomini posse gono, in bassa, meza, e alta sinstitia, con titoli di Signori, Baroni, Conti, Marchesi, Duchi, Prencipi, gresse, e buone città, non che villaggi, con vassalli, che li prestano homaggio, e sede, sotto la superità del Rè, e de parlamenti.

RE DISVETIA.

CE bene il regno di Suetia, per effer posto quasi fuor del mondo, non è in Imolta consideratione appresso noi, che non habbiamo commercio, ne offare con quei popoli; nondimeno, per la sua grandezza, egli è degno di effer mes so tra gl'altri regni, copresi da noi in queste Relationi E per abbracciare tutta quella parte di Europa, che altri chiamano Scandia. altri Scandinauia, altri Baltia (onde pscirono già i Gathi, e V andeli, conculcatori dell'Imperio Ro mano) diciamo lei esser sotto due corone; croè di Dania, e di Suetia. Il Rè di Da nia, o tre alla Cimbrica Chersones (oue è l'Olsatia, la Dimarsia, e i Dncati di Sleuich, e Flesemborgo, e Friesa, e Iuthia, tutri paesi herbesi; e perciò pieni di animali e domestici, e saluatici. ) Possiede anche diuerse buone isole. Male p incipalis no quelle, che siedono all'entrata del mar Baltico; oue se ne contano quindeci ; e si comprendono sotto il nome di Dania. ma la principale è Sclandia, lunga sessanta miglia, larga poco meno; nobile per la moltitudine delle populationi, per la piaceuolezza dell'aria, e per la residenza, che vi fa il Re: ilqual è anche padrone di Gotlandia. all'incontro della Gothia (e rn fuo engino signoreggia Ofilia, ifola ragioneuole nel granseno di Liuonia, con on buon stato a che nella terra ferma di essa Liuonia) è anche sua Scania, posta all'incontro della Cimbrica Chersoneso, che si siende dalla terra di Nilus à Timalen e di piu la gran prouincia della Noruegia, che si stende da i confini di Scania verso Settentrione, sino alla fortezza di Varaus che confina co' Lupponi, spatio di piu di mille, e trecento miglia, con le iso e aggiaventi; tra lequali porta il vanto e di grandezza, e di bontà Sanian, e le Setla: de, e le Farre, poste piu in alto mare. Furono già i Noruegi popoli i gran potere in mare.Ond trauagliarono lungo tempol'In bilterra, e la Francia; e furono già padroni della Normandia e passati poi nei nostri mari, guadagnarono il regno di Sicilia, e di Puglia. Combatterono lungo tempo con gli Imperatori Greci; e nella guerra Sata. Boemodo prencipe loro ottene il principato d'An tioch.a. Manell'Oceano fettëtrionale esti signore giarono i isole Setlade, e 'e Polar Seconda Parte.

Farre, e Freslanda e le marine d'Islanda, e di Groenlanda. e'e Orçadi, se bene vididiscont al Rèdi Scotia, riconoscono però per Rèsoprano quel di Dania, come Rèdi Noruegia. Conciosia che essendo caduta la corona di Noruegiain elettione; venne finalmente, per discordie, e varij accidenti, sotto il Rèdi Dania, ilquale, per assicurarsi di quel dominio, tratta duramente gli habitanti, e li spoglia di ogni facoltà. Ne i miseri hanno speranza di migliorare di condicione, e di sortuna; perche egli è padrone di tntti i passi, e porti, per

liquali esti possono valersi del mare.

Le ricchezze del Rè di Dania consistono nella copia de gli animali, e de pe sci della Chersoneso, e dell'isole vicine; oue corre tanta moltitudine di pesci, che le Aringhe, tra g'i altri, montano à vna somma quasi incredibi e. e ve ne è tanta copia d'altre sorti che à pena si puo nauigare per quello stretto, tutto pieno di pascoli, e di ricetti grati à quegli animali. La Scania poi è copiosa di di grani, di pasturaggi; piena di habitationi, e di popolo. La Norueggia veramente non hà altra ricchezza d'importanza, che quantità grade di legname da fabricare di case, e di nauigli, che si conduce in Olanda, e in Francia; e di bestiami, e di latticini, Caua grande ptile anco dal pesce, che i Tedeschi chiaman) Stochsis, quasi pesce legno perche il pigliano di Gennaro; e poi l'espongono al vento, e al freddo sino à tanto, che s'indura come legno; e manda in piu bande per buona prouisione. Ma quel, onde il Rè di Dania accumu. la piu denari, si è lo stretto tra Elsenor, & Ezemborgo, che si chiama stretto del zonte, perche è un passo cosi angusto, che nissun naviglio il può varcare, senza buona gratia della guardia, che vi tiene il Rè; & è tanto necessario, che non si può entrare nel mar Baltico, nè vscirne se non per esso. Hor egliè forz, che tutte le naui, che per là passano paghino vua buona gabella al Rè di Dania. A che somma possa arrivar questa gabella, si può comprendere dalla moltitudine delle naui di Olanda, Zelanda, Francia, Inghilterra, Scotia, Noruegia, e de' mar Biltico, che vanno, e vengono continuamente sù, e già per quel mare. I cui popoli son cosi bisognosi de' vini del Reno, e di Francia, e di Spagna e de zuccari, e spetie di Portegallo, e de luoghi vicini: & de frut ti di Andalogia, come i sudetti luoghi delle cere, miele, pelli, grani di Prussia, Liuonia Moscouia, e de'paesi circostanti. Quel, che possa fare questo prencipe per terra, non si è sin hora potuto vedere. perche no si è mai me so a impresa d'importanza,se non co' Ditmarsi; essendo stati ridotti a obedieza dal Rè Valdemare. e poi ribellatifi; furono, dopò vary accidenti, occorfi dall'anno millesimo cinquecentesimo, sino al 1559, finalmente soggiogati da Federico Secondo Rè di Dania. ma prima haueuano rotto in vn fatto d'arme Giouanni figliuolo di Christierno Primo. Quel, che si possa per mare, si puo stimare dalle armate, che egli ha messo alle volte insieme. perche Christierno II. mandò, ad istanza a' Arrigo II. Re di Francia, vn'armata in Scotia contra Ingles

elefi di cento vafcelli, iù quali erano dieci milla foldati . Credo bene, ch'egli, hauendo tanta marina, e tanti porti in Dania, Scania, Norucgia, e tante ifolese fuori, e dentro del mar Baltico, possamettere insieme numero grande di vascelli pur che non li manchino denari : de'quali però io penso, che non abbondi molto, si perche ne suoi regni non nasce cosa d'importanza fuor che il pesce; nè piè città di traffico di gran consequenza, che possa tirar à se e inter tener'il commercio, e'l denaro. Non restano dunque, se non le gabelle de i pas si; e i frutti di qualche minera della Scania, e i caualli, e i bestiami della Cimbrica chersones, ei legnami, e pesci di Noruegia, e dell'isole. S'è osseruato, che il numero de' buoi cauati fuor di questi stati per Allemagna è tale anno arrivato fino à cinquanta mila, & hanno pagato la gabella, à Gottorpia. E di qualche emolumento anche al Rè della Danemarca la terra di Vardus: Conciosia, che da pochi anni in quà gli Inglesi hanno cominciato à nauigare tra la Noruegia, & la Gronlandia, & altri passano à Colmigraffo, altri à Chilchene vicino à San Nicolò. Iui trafficano co'Rußi, & ne riportano seuo, cera, miele, lino. Fanno il medesimo i Bargesi, Scoti, Francesi. A mezo quasi quel golfo è l'Isola, & la terra di Vardus fortificata egregiamente da Federico II. Qui pagano i sudetti mercanti gabella delle loro merci.

REDISVETIA.

M A egli è tempo , che noi passiamo al Rè di Suetia. Domina queste prencipe nella scandia paese maggiore, che il Dano. Conciosia, che da i confini di Sania sino à i Lappi si contano più di quarantacinque giornate. e la costa del seno Bodico è lunga intorno à settecento miglia: e quella del Findico più 'i quattrocento. e tutto questo paese si stima maggiore, che l'Ita lia, e la Francia insteme, & hà di più il Rè nella Liuonia, Riualia, e Narua, e Parnauiase dinerse altre piazze di conto; & l'isola di Vlandia, e le Alande, e diuerse altre, benche di poca stima, poste nel mar di Suetia, e di Finlandia. Si diuidono tutti questi (lasciando la Liuonia) in tre regni, Gothia, Suetia, Vandalia; e queste in vndeci prouincie, e 12. contee, senza far conto de i Lappi. Conciosia, che questi popoli, che habitano vn paese maggiore della Suetia, ma poero, e misero: vanno vagando per le selue, e per le valli: per la qual cagione non si possono dir di starsotto certo dominio. Nondimeno quelli, che hanno qualche stabilità, e fermezza d'habitatione, e di stanza, ribbidiscono per lo più alla corona di Suetia:e li pagano tributo di pellinobili. Delli tre re gni, che noi habbiamo detto, la Gothia confina con la Scania, che si divide in Orientale, & Occidentale, & hanno per loro termine il lago Vene: :in mezo del qual lago è vn'isola, oue, p rl'amenità si transferisce, e si ferma spesso il Re. Entrano in questo lago ventiquattro fium, che no hanno se no vn'esito, che i pacsani chiamano in lor lingua, per l'eccessino romore, Scapecchio del Dianole. La Gothia ruoldir paese dinino, nome, che le coniene mo'to bene p la douitia delle vettouaglie. Cociosia che non è paese, oue si viua con piu abon danza e di carni, e di pefci, e di grani. Quini è Calmar fu'l mare, Vibergia, Sudercope, Norcope, Nicopin, Tilze, Ianocope, Vaste, Birca, Lincope, Lodhus, Schenrada, Malmogia, Verdemborgo, Varne, Sacra, Ledecopia, Tigualla Seque 'a Suetia provincia maggiore, che la Noruegia, e'4 Gothiainsieme. oue è a ci!tà di ! psa a metropoli;e di Stocolmo, oue si resiede il Rè; di Stringis, d'Enecopia, Viogruntia, Arboi, Arofia Segue la Finladia, posta fra il seno Bodic: el Finnico, oue è Abometropoli, e poi Rauma, e Ange amendue piazze mercantili, e Vames, e Viborgo, e Castrolmo nelle isole Alande. Fuor delle cit à , i rustici, che qui viuono molto commodamente, habitano fra le selue, en elle valli, e in aliri tuogoi, oue habbino riparo dall : Tramontana, gli inuit: la commodit à di edificare, e la copia delle le gna. Hanno costoro nelle loro babitationi le mandre de gli animali, e gli ordegni necessarij per farsi tutto ciò, che si appartiene al vitto, e al restito. Onde procede, che le città no Guno in quei paesi ne frequentate, ne gradi, come in Allemagna, e in Inghilterra. Si contano fuor delle terre, e città, mille quattrocento trentatre parochie, e vi Jono parochie di mille rustici, come essi parlano, cioè di mille famiglie, o fochi, e rarissime sono quelle, che non ne habbino almeno cento. Onde li puo far coniettura del numero della gente, massime, atteso la fecondità di quei popoli, tra iquali le donne di Finlandia si stimano per la qualità della ceruosa (come alcuni pensano) notabilmente feconde. Viuono anche, massime ne' luoghi piu esposti alla tramontana, lungamente. Nè si merauigliano, che parecchi, huomini arrivino a cento trenta, e quaranta anni. Ilche importa assai alla generatione; perche doue manco si viue, la virtù in generare manca anche piu presto: e si proroga con la lunghezza della vita. Perciò Iddio Signor Nostro, volendo ne' pincipio del mondo facilitar la propagatione del genere humano, dana à li huomini settecento, e piu anni di vita. Onde il corso della generatione, che hora, per la breuità della vita nostra, ha fine entro lo spatio di quarant'anni, poco piu, ò meno, altora si stendeua a piu centenara d'anni, che non si stende al presente a decine.

Ricchezze.

E ricchezze di questi regni son poste nella copia delle rettouaglie, dellequali abbondano grandemente, il che significano i nomi di Gothia, che ruol dire parse divino, come habbiamo detto, e di Finlandia, che ruol dire terrasi...a, come anche Finmarchia e le rettouaglie loro sono carni, pesce, e fresco, e salato, e posto al fumo; granisceruose, che vi abbondano di tal sorte, che a pena si troua tra loro chi mendichi, e i viandanti sono alloggiati quasi per niente. Ma i the sori si cauano dalle minere di Suetia. Conciosia, che ella è così ricca di minere di piombo, di rame, e d'argento, e di qualche oro, che si stima non esser parte di Europa, che le passi innanzi.

Queste

Questerninere si scuoprono per tetto; benche i rustici le valino, à tutto pos tere nascondendo, per fuggir l'obligo di portarui le legna, e di prest rui l'ope. re. l'argento si caua finissimo nel contado di Vestrors. e se i paesani non fossino così nemici dell'industria de i forastieri, come sono, le loro ricchezze sarebbono anche maggiori. Perche essi non sanno ne risparmiar le legna ne rac cogliere i fumi de i minerali, per li colori : e non hanno per bene, che si scoprano vene di minere. e l'auerfion lor s da forastieri nasce non da odio, che li portino, ma da sospetto di essere invannati, è mal trattati da loro. Conciosia, ch'eßi sono di costumi molto semplici, e schietti; poco tranag'iati dall'ambi-

tione, o stimo ati dall'auaritia.

Le entrate del Rè constano di quattro cose, de i frutti de i beneficij ecclesiastici, delle minere, de i tributi, delle gabelle. I frutti de i benesici importano vna buona somma. Conciosia che, oltre à sette chiese cathedralis erano in questi regni sessanta monasterij parte di huomini parte di donne religiose, tut ti dotati d'amplissime entrate, e di grossi feudi. Mai ministri dell'heresia, che in luogo della pouertà, predicataci nell'enangelio ai Christo, tirano alla lor settai prencipi co'l metterli innanzi i beni, e l'entrate ecclesiastiche, indussero prima Gostauo, e poi Arrigo suo figlinolo à spogliar gli altari de loro ornamenti, e le chiese della piu parte delle loro entrate. Delle minere altre si lauorano à spese del Rè, altre de' particolari. di quelle il Rè ha ogni cosa; di queste tira la decima. e di tre minere sole di rame, la decima del Rè, arriva d trenta mila talari all'anno. onde si puo fa: giuditio dell'argento, e del piombo. Ma importano piu d'ogni altra cosa i tributi. conciosia che egli tira la decima della segala grano, orzo, butiro, pesci, buoi, pelli, e di simili cose e alcu ne volte ha hauuto diciotto mi a buoi di decima, con queste cose egli sostenta la corte, egli officiali, e l'armata, egli eserciti. Perche anche nella guerra egli dà il cibo a i foldati. Onde guerreggiano con pochissima spesa nella guerra difensiua, come anche nell'offensiua, co'l Dano, e co'l Mosco. Conciosia cosa che egli ottiene senza contrasto grosse contributioni di vettouaglie, e i popoli li maritano le figliuole con centomila ta'ari l'una, oltre all'argentaria, e al corredo. Dai rustici, e da altri, che non li danno tributo di vettouaglie, suole il Re à proportione del'e loro facoltà tirare cinque, o piuta'ari all'anno. le gabelle si cauano solamente da i porti; e i principali sono Calmar, Lodhus, Stocolmo (oue si reggono alle Rolte trecento, e piu naui grosse) Rauma, Abo, Ange, Renalia, Parnama, Narna. Si stima, che il Re ananzi sei cento in settecento mila talari all'anno, oltre alle spese. e pur le fortezze di Riualia, e di Visburgo solamente importano cento mila talar: di spesa annuale.

Forze. N Suetia, e Gothia, si contano intorno a trentadue compagnie di cinque, Insettecento fanti l'una; che, con l'archibugio in spalla, vanno ouunque Relat. Seconda parte. B 3

Poccasione ricerca. Non vsano molto, per la frequenza de i boschi, ne le picche,nè le lancie: perche anche la caualleria serue con l'archibugio. Questa fan taria è bu nissima, tra l'altre cagioni, perche ogn'uno si fa da se stesso tutto ciò di che habifogno, sino alla cassa dell'archibugio. Ilche arguisce che sono facili da contentare. Onde anche nel Perù, e ne' paesi vicini, perche si contentano di poco, il volgo faceua, e fa ancor hoggi ogni cosa necessaria alla casa, e alla persona. Ogniuno sà fabricare, tessere, far le vesti, seminare, raccogliere ; e far tutti gli instromenti a ciò necessary. Le cose , che non sono cosi communi, e necessarie, hanno, tra i naturali, proprij artefici, come è il dipingere,il lauorar oro, & argento, e simili. Nel resto non hanno bisogno che della materia. La caualleria è diuisa in tredici compagnie, delle quali Suetia, e Gothiane fa vndeci: Finlandia due. ma in caso di bisogno se ne potrebbono far molto piu. Perche la Ducea solamente di Vermelandia puo (come scriuono alcuni ) metter piu di dieci mila huomini a cauallo. e nella Marchia ve ne è tanta copia, che si vendono quasi perniente. queste prouincie sono amendue nella Gothia. I loro caualli eedono di grandezza a i Frisoni; ma sono però ben fatti, e di buona lena, psi alla fatica, e di facilmantenimento. Non voglio lasciar due vsanze notabili del Re, à beneficio de foldati. L'una è che se vn soldato vien preso da nemici, il Re lo riscatta; l'altra che se gli è veciso il cauallo, lo prouede d'un'altro. Dà anche in parte della paga vn vestito all'an no a i capitani, e a quei, che combattono a cauallo. cosa rsata anticamente da i Romani, che dauano a i foldati le toniche.

Quanto poi alle cofe di mare, questi regni, per la grandezza delle marine, e de porti, abbondano di marinari, e di vascelli: de quali il Re si può valere co me fanno gli altri prencipi. nondimeno tiene di ordinario cinquanta naui da guerra fornite di quaranta pezzi di arteglieria, per vna, poco piu, o meno. il Re Gostauo introdusse anche le galere. Nella guerra, ch'il Re Giouani III. fece co'l Re di Danemarca, prima, che seguisse l'accordo, trattato a Settino, egli condusse settantanaui grosse, oltre a i vascelli minori; su lequali haueua diciotto mila persone Guerreggiano di state per mare; e per terra d'Inuerno: perche allora si agghiacciano i laghi in terra, e il mare per vn buon tratto lungo il lito E perche ho parlato dell'arteg'iaria, aggiungerò, che si stima, che questo Re habbia otto mila pezzi di artegliaria in circa; la piu parte di bronzo. e ne potrebbe far molto piu s'egli hauesse maggior copia di stagno.

nel castello solo di Stocolmo se ne contano quattrocento.

Confinanti, do passide and a

Il. Re di Suetia confina da Ponente co'l Dano; da Leuante co'l Moscouita; co'quali egli ha guerra perpetua. Dal Dano i Suedi hanno patito danni asfai. perche, tra gli a tri, Christierno II. assediò Stocolmo, e lo sforzò ad arzedersi; e vsando vna inaudita crudeltà verso i cittadini, è empì di sangue, e di cadaueri.

cadaueri. Cagione de gli ody sono le pretensioni del Dano sopra i regni di Suedia. ma del poter tranagliare gagliardamente quei paesi cagione si è s'oppor tunità de' siti, e de' porti; massime dell'isola di Gotlandia, che è membro della Gothia. Onde i Suedi pretendono, che ella sia del dominio loro: e vi hano attione. Ma da che Gostauo, ricuperò il regno, e Arrigo, e Giouani, suoi figliuoli, l'uno dopò l'altro l'hano administrato; beche si sia sparso sangue affai nelle querre tra'l Dano, e il Gostauo, e tra'l medesimo, e Arrigo: nondimeno il reono si è honoratamente mantenuto. e la città di Lubecco, pot etissima in quei mari, con l'accostarsi hora a questo, hora a quello, tempera talmente, e contrapesa le forze di quei due Rè, che non permette, che nè l'uno, nè l'altro cresca, per il pericolo, ch'essa in tal caso correrebbe, immoderatamente. Co'l Mo scouita guerreggiail Suedo con piu vantaggio, perche la Fi'andia, che confina con la Rossia, per li laghi, & paludi, dellequali ella è piena, ha l'entrata dif ficile, e pericolosa: & è piu d'una volta auuenuto, che gli eserciti de'nemici si sono perduti, e sommersi in quelle acque agghiacciate. Tiene di piu il Suedo la piu parte delle sue armate in quei mari d'inuerno ; nel quale, come habbiamo detto di sopra, si guerreggia per terra, come di estate per mare. Vi ha la fortezza di Visborgo, benissimo fornita. Haue anche a i confini del gran Duca di Mosconia, e Narua, e Rinalia, e parecchie altre piazze, e fortezze: con lequali egli il tiene a freno, e in vero quelle forterze si debbano stimare vtilissime, lequali si mantengono nel terreno de' nemici. Perche queste fanno due effetti; diffendono il suo, e trauagliano gli stati de' nemici. E diffendono il suo tanto meglio, quanto ne sono piu lontane. perche, mentre il nemico si trauaglia attorno effe, il tuo paese resta quieto, e in pace; e senza romo: e, e danno delle genti, e dell'entrate tue, fai le prouisioni, che si ricercano per soccorrerle, e per mantener e . Trauagliano poi l'inimico con tanto maggior suo danno, quanto le sono piu vicine. Di questa sorte era Cales, mentre su in mano d'Inglesi. Tali anchesono le piazze, che i Portoghesi, e i Castigliani banno dell' A frica. ma le fortezze poste nel tuo paese, non fanno se non vn officio che è diffender il tuo; ma lo diffendono con grandissimo disauantaggio. per che ogni volta, che elle saranno assaltate, egli è forza, che i popoli vicini patischino danni grauissimi: e che il regno tuo ne vada in tumulto, e in romo re; e parte di esso a sacco, e in preda de' nemici. Ma per ritornare al Re di Sue tia, egli hatanto vantaggio sopra il Moscouita per la diffesa de' suoi slati, quanto portano seco le forze maritime, congionte alle terrestri, contra vu prencipe, che non habbia se non forze terrestri.

REDIPOLONIA. L Regnodi Polonia è hoggi, per vnione del gran Ducato di Lituania, e della Liuonia, nellamaggior grandezza, che fia mai stato. conciosia, che si stende dal fiume Noto, e dalla Obra, che la dividono dalla Marca: e dal-

l'Odera2

24

Codera, che la separa quasi dalla Silesia, sino alla Beresina, e al Nieper, che la dividono dalla Moscovia; e dal man Baltico sino al fiume Niester, che la divide dalla : Moldavia; e a i monti Carpati, che la separano dall'Ongheria. Si che da i confini di Silesia, sino a i termini di Moscouia, tra Ponente, e Leuante occupa quasi cento venti miglia Tedesche; e non meno dall'ultime par ti di Liuonia a i confini di Ongheria E per esser di forma, che partecipa assai della tondezza, è di molto maggior capacità, che altri non crederebbe. Contiene molte, e grandi provincie; cioè la Polonia maggiore, e la minore, Ma-Souia, Prusta, Podolia, Kustia, Volinia, Liuonia, Lituania. dellequali la Polonia fu trouata 'a i Polacchi dishabitata . La Prussia, con parte di Pomerania, Podolia, Volinia, Masouia, Liuonia, sono state acquistate con l'arme: la Lituania, alla quale apparteneua prima la Samógitia, e parte della Russia, era stata pat immiale della casa sazellona. Conci sta, che l'anno 1386 sagellone, vià Duca di Lituania, prese per moglie Ediegi principessa, che era restata Pnica della casa re de di Polonia: e su fatto Re con tre coditioni, l'una fù che egli fi facesse Christiano; l'altra che inducesse al medesimo i suoi; la terza, che pnisse il suo stato alla corona. Questa terza conditione non si è adempita sino a item i nostri; ne' quali è mancata la casa Iagellona. Perche, non volendosi li Rè prinar d'uno stato patrimoniale, e delquale erano padroni assoluti, co'l sottometterlo alla elettione, andarono sempre differendo l'adempimento, e la conclusione del negotio sotto pretesto, che i Lituani recalcitrassino per non perdere, con si fatta unione, la dignità, e il grado loro. Ma vedendo da vna parte mança e il sangue de i principi loro (che si è estinto, quanto ai maschi, nel Rè Sizismondo Augusto) e dall'altra, temendo della potenza de i Moscouiti, si sono contentari di pnirsi. la Liuonia eragià de i cauallieri I eutonici, che vi teneuano vn gran Maestro particolare. ma essendo stati, in pena dell'neresia, abbracciata da loro, e dell'empietà, spogliati della piu parte dello flato dal gra Duca di Moscouia nel millesimo cinquecetesimo cinquantesimo ottauo: si raccmanodarono a Sig smondo Rè di Polonia, che ne prese protettione: mala provincia non fu liberata, se non dal Rè Stefano nel millesimo cinquecentesimo ottantesimo secondo. Questo regno è per lo piu pianos perche da alcune montagne, che si reggono nella Pollonia minore rerso Ongheria, e da alcuni piu pi esto colli, che monti, co' quali è distinta la Prussia; tutto il resto si spiega in amplissime pianure. Egli è vero che vi sono delle selue asti, massime nella Lituania, che ne è grandemete imgombrata. La meglio habitata parte del Regno si è la Polonia minore, e la maggiore; allequali si accosta assai la Russia. Le piu adorne dicittà, e da fabriche, e piu ricche di traffico, e di concorso di mercadanti sono, per la commodità del mare, e de fiumi, che vi concorrono, la Prussia, e la Liuonia, perche queste, essendo state dominate lungo tempo da i cauallieri Teutonici, hanno città fabricate alla

alla Tedesca, e castelli, e piazze di importanza. e perche si stendono su la riue del mare per piu di ottocento miglia con molti, e commodi porti; sono patrone di tutto il traffico tra la Polonia, e il mar Baltico. cosa di gran consequenza, perche la Vistola, fiume che, cominciandone confini di Silesia, trauersa tutta la Polonia minore, parte della maggiore, e la Mafouia, e la Prusia; met te nel mar Baltico, sotto Dantisco; e vi conduce in piu di quattrocento miglia di nauigatione (nelqual spatio viene dinersi altri fiumi) buona pærte delle segale, grani, miele, cera del Regno. Dall'altra parte la Duina fiume nobilistimo, che ha origine dal Lago Ruthenico, ingrossando d'acque; e fendendo per mezo la Liuonia mette nel mare sotto Riga, città di gran concorso. Sono poi in Prussia, e Liuonia diuersi laghi; tra quali è quello che si chiama mar nuouo, per non esser cosa antica, lungo cento miglia. Enuila Liuonia il Lago Beibas, lungo piu di quaranta miglia. Onde escono i fiumi di Pordauia, città po-Sta su'l mare, e di Narua, che fanno due porti di traffico assai notabile, trai qualissiede Reuel che non cede ai luoghi sudetti. La piu incolta prouincia, cche ritiene molto del barbaro, si è la Samogitia; e la piu deserta si è la Podolia; benche ciò sia, non per difetto della terra, che vi è copiosissima di tutto cio, che il clima comporta: ma de' Tartari, che la infuftano spesse volte con le loro scorrerie; & ò ne cacciano via per la paura; ò ne conducono captini gli hahitanti.

## Richezze.

Ericchezze di Polonia consistono nella copia de i grani, e delle biaue di ogni sorte, delle quali abbonda in tanta copia, che l'anno passato, che fu millesimo cinquecentesimo nonantesimo, e il presente, ha in parte souenuto a i bisogni di Genoua, e di Toscana, e di Roma, non che delle genti piu vicine : oue era fame non che carestia estrema. Abbonda anche di miele, e di cera infinita. conciosia che tutte queste prouincie Settentrionali Polonia, Lituania, Ruffia, Mofcoura, non hauendo dalla natura vino , sono state prouiste di vna quantità incredibile di miele, co'l quale essi popoli, tra l'altre cose fanno diuerse beuande gustose, e sane. Fanno le api il miele parte nelle selue, oue trouano gli alberi cauati, o per recchiezza, o per industria de gl'huonisò ne' cupili apprestati nelle campa ne da i contadini, ò ne i buchi della terra, e in ogni luogo, oue trouino, benche picciola commodità. Abbonda anco di lini, e di canape, di greggi, e di armenti, di caualli, buoi, e molti, e di saluatichi asai tra quali sono il Bisonte, e la gran Bestia: e i canalli seluaggi, e i buoi di color nero, che non viuono, fuon di vna selua di Mosconia. mai tesori consistono nelle saline di Bocenase di Velisca, luoghi posti nel contado di Cracouia. Le facolt d in Polonia sono assai bene, per l'ordinario, compartite tra i Signori, e gentil huomini. Perche nissuno è cosi ricco di patrimonio, che eccede smiluratamente gli altri , e le maggiori entrate non passano venticinque mila scudi. Solo il Duca di Curlandia, e di Cunisberga, eccedono la mediocrità. Ma questi se bene riconoscono il Re di Polonia per superiore come feudatarii; non sono però membri viui del regno, perche non conuengo. no alle diete: ne hanno parte nella elettione del Re, ò nel gouerno del regnos ne passano come Signori naturali, ma come forastieri; come veramente sono. Conciosia che quel di Curlandia è della casa di Danimarca; quel di Cunisberga è della casa di Brandeborgo. Perche tutta Prussia su già de i cauallieri Teutonici, che vi haueuano (come habaiamo detto di sopra) yn gran mae-Stro particolare: ma non potendo resistere alle forze de i Polacchi si sottomisero, come feudatary, al Rè Casimiro. Finalmente, essendo caduto il gran maestro in Alberto di Brandeburgo, egli si fece Lutherano, e di Gran mae-Stro Duca di Prussia. Allora la provincia si divise in due parti; cioè in reoia, che rimase immediatamente sotto la corona; e in Ducale, che fulasciata in feudo ad A. berto, e a i suoi successori. Nella regia è Mariamburgo, Turonia, Culma, Varmia, Elbinga, Dantisco. Della Ducale (che rende cento pentimila scudi d'entrata ) è capo Monteregio, che i Tedeschi dicono Cunisberga, oue ristede il Duca.

Gouerno.

TL gouerno di Polonia è di Republica anzi, che di regno. Conciosia che i nobili, (che hanno grandissima auttorità nelle diete, e ne' consigli) eleggono il Rè, e li danno quella auttorità, che li piace: e la podesta loro si fa tuttauia maggiore. Perche circa la elettione del Rè, essi non hanno legge, nè statuto alcuno; ne regola, ò forma perscrittura, ò per traditione. Solamente si sà, che l'Arcinescono di Gnesma ha soprema auttorità ne gl'interregni (egli intima le diete; presiede al Senato; proclama il Rè nuouo) e che esso con l'Arciuescouo di Leopoli, e co' suffraganei loro, ch'erano tredici; e i Palatini, che erano ventiotto: e i Castellani maggiori, ch'erano trenta, inanzi che il Rè Ste fano instituise nuoni Vescouati, Palatinati, e Castellanie nella Liuonia, da lni acquistata; con alcuni altri pochi, entrano nella elettione. Fi hanno anche vna certa auttorità i Nonty terrestri. Così chiamano certi, come Agen ti de i circoli della nobiltà, che si celebrano per le prouincie. Costoro al tempo della dieta si ragunano in vn luogo vicino al Senato. Quiui eleggono due Maresciali; per mezo de quali significano al Senato il loro desiderio, con auttorità quasi tribunitia. Esono da qualche tempo in quà, montati in tanta reputatione, e stima, che paiono auttori, e capi anzi, che ministri, e partecipi delle deliberationi publiche del regno, & è stato qualch'uno, che ad essempio di Clodio, per essere Nontio, ha rinontiato il luogo Senatorio. Hor tutti questi insieme restringono ogni volta, che si procede a nuoua elettione di Rèpiu, e piu la sua possanza. Mase ben la corona di Polonia dipende dalla Libera

libera eletti one della nobiltà, non si legge però, che habbino mai priuata la descendenza reale della successione, per trasferir il regno in altra famiglia; fuor ch'una polta, che deponendo Ladislao (che con tutto ciò fù poi rimesso) elessero V encissao Bohemo; Anzi hanno sempre portato rispetto anche alle figliuole delli Re; come anticamente a Ediegi, che fu maritata da loro al Re Iagellone; e a tempi nostri. ad Anna, collocata co'l Re Stefano. E non ha giouato poco a Sigismondo terzo l'esser figliuola di Catterina, sorella di Sigismondo Augusto, e di Anna sudetta, per esser assonto a quella corona. Ma contutto, che l'auttorità del Rè fia così dependente quanto alla elettione; ella però è in molte cose, dopò, ch'egli è già eletto, assoluta. A lui spetta conuocar le diete, e deputar il tempo, e il luogo, che li piace. e'egge i configlierisecolaris nomina i Vescoui; che, senza altro restano poi consiglieri. è assoluto padrone dell'entrate della corona; assoluto Signore de' suoi sudditi, immediate (sopra quei de nobili non ha ragione alcuna ) assoluto essecutore delle deliberationi fatte nelle diete . egli è supremo giudice de' nobili nelle cause crimanali, ha in mano tutto il modo di rimeritare, e di beneficare che li piace. Puo finalmente tanto quanto egli ha di destrezza, e di prudenza. Per le cagioni sudette, i nobili viuono in Polonia con grandissima libertà. Fanno quel, che loro piace, e le ordinationi del Rè ( come essi medesimi dicono ) non durano piu di tre giorni, e si portano con esso lui, non pur come Cugini (ilche fanno i Francesi) ma come fratelli. E si come il Rè gouerna con auttorità. assoluta i suoi sudditi immediati ; cosi essi dispongono independentemente de loro vassalli. sopra i quali ciascun di loro ha imperio piu, che regio, e li trattano quasi come schiaui.

Hanno poi il Rè di Polonia, per stabilir l'imperio lorc, fatto vna cosa molto notabile, perche, si come i Romani ampliarono le forze, e la grandezza loro co'l communicar la ragion del Latio, e la cittadinanza di Roma alle città, anzi alle prouincie intiere; così eglino hanno grandemente disteso, e vnito, e sermato lo stato loro, co'l far partecipi de i privilegi proprij della nobiltà Polacca, le provincie, è per forza d'arme, è per altra via acquistate, e con vguagliare la nobiltà loro alla Polacca, così il Rè Ladislao aggregò alla Polonia, anzi vnì la Russia, e la Podolia; Sigismondo primo la Prussia; Sigismondo Augusto la Lituania; Stefano la Livonia, e l'esser pari di commodità, e di ho

more, rende gli animi miti ne' bisogni; e ne' pericoli.

Forze.

E forze di questo regno, consistono, come l'altre, nelle vettouaglie, denari, gente a piede, e a cauallo; arme, & monitioni. Delle vettouaglie
noi ne habbiamo parlato di sopra, de i denari veramente egli non è molto ricco. Perche, leuando il porto di Dantisco, non ha altra piazza mercantile d'importanza; e la robba, che si caua da i sudetti porti di Prussia,
e di

nonni di seta, e di lana, che di Fiandra, e d'Inghilterra vi sono portati; e per

li vini, zuccari, specie, frutti, che vi si conducono di Spagna, e di Portozallo, e vi viene dall'altra parte sino alla maluagia di Candia, che si compra sino à settanta scudi la botte. Finalmente, essendo che il paese non è mercantile. ne le città trafficcheuoli, ne i popoli industrio si, e che dall'altra parte la nobiltà è di animo grande, profusa nello spendere, e che in pasti, e in restiti consuma piu di quello, che ha, & ne i condimenti de i cibi: { consumano piu speciarie di ogni altra natione, (ei vini, ei panni di seta, e la piu parte di quei di lana, vengono lora portati di fuora; egli è forza, che il paese sia pouero di oro, e di argento. perche la ricchezza di un regno, consiste in questo, che ne escarobba assai, e ne entri poca, accioche la rscita tiriil denaro forastiero, e la entrata non ne caui il tuo. Nel qual grado di ricchezze sono il Regno di Napoli, e la Ducea di Milano, quello perche man da fuora quantità grandissima di grani, di vini, di ogli, di sete, di zassera. ni, caual'i, frutti, e d'altre cose, con lequalitira à se quantità grandissima di denari stranieri, questa perche prouede molti paesi di grani, e di risi, e panni, e ferramenti, e merci di ogni sorte, e riceue poco dell'altrui. E se il Regno di Napoli, (il medesimo dico di Sicilia) abbondasse cosi di opere, e di industrie, come eg i è ricco di frutti, e di beni naturali, sarebbe incomparabile. Ma ritornando alla Polonia, non sono le entrate sue cosi picciole, come pensano alcuni. Perche prima le entrate regie, che si cauano principalmente delle minere del sale, e dell'argento, arrivano a sei cento mila scudi all'anno, egliè vero, che il Rè Sigismondo Augustone impegnò parte; e il Rè Arrigo, vn mese innanzi alla sua fuga, per obligarsi vna parte della nobiltà, nè alieno per piu di trecento mila tolari di entrata. Ma può il Rè, per morte de i posseffori, applicando alla corona i beni, che essi sogliono concedere ai particori, farsi vna buona entrata. Della sudetta entrata il Rè, che con la sua corte viene ad esfere spesato dalla Lituania, e anche in gran parte dalla Polonia, mentre egli stà in quelle prouincie, puo ananzare la piu parte. ne stimarà poca cosa questa, chi considerarà, che i regni di Scotia, di Nauarra, di Sardegna non passano cento mila scudi di entrata; ne i regni di Aragona seicento mila in tre anni . Ne il Re d'Inghilterra passua, prima dell'apostasia, e della psurpatione de i beni ecclesiastici, seicento mila scudi all'anno. Hauerebbe il Re di Polonia molto maggior entrata, se egli non fosse cosi liberale co' fuoi Palatini, e castellani, a i quali concede ord nariamente i due terzi, e il piu delle volte tutti i dritti de iloro gouerni. Ma ne bisogni di

guerra, e di imprese importanti si graua (fattane deliberatione nelle diete) digrossi taglioni il popolo, iquali taglioni si pagano sopra i terreni, o su'l datio della ceruosa; che arrivano à somma tale, che con essa il Rè Stefano so-

Aenne

stenne il peso d'una guerra granissima di tre anni cotra il gran Duca di Moscouia. Ma quel, che importa assa ssimo si è, che i nobili hanno obligo di seruireil Rèsper la diffesa dello stato à spese toro. Seruono costoro à cauallo, guarniti d'arme parte all'usanza de huomini d'arme nostrani; parte alquanto piu alla leggiera; parte quasi alla I artarescu; e questi si chiamano Cosacchi, il cui mistiero è rubbare, saccomettere, rouinare ogni cosa, e vanno tutti alla guerra pomposissimamente adobbati con casacche, saioni, liuree listate d'oro, e d'argento, e variate con mille colori, penne, e ale d'Aquile; pelli di Leopardi, e di Orsi; bandiere, e stendardi molti, e vary, e con astri ornamenti da rendergli, ò riguardeuoli a' fuoi, o terribili a' nemici, o fieri, e braui in fe st ssi. Hanno caualli mediocri di vita: ma piu agili, e piu animosi assai, che i Tedeschi. Si stima, che la Polonia sarebbe in vn bisogno cento mila caualli, e la Lituaniasettanta mila, che in prattica riuscirebbono intorno a centomila. Egli è vero, che i caualli Lituani cedono, di gran lunga, ai Poloni. Confidano tanto in grosso numero di caualleria, che non stimando potenza nissu a, non si curano di far fortezze. Credono, che gli eserciti, codotti per luoghi aperti contra inemici, debbano con maggior animo combattere per la patria, per le mogli, per i figliuoli, per la libertà, e per ogni loro bene. Fanno professione di non voltar mai le spalle all'inimico, per qual si voglia occorrenza. Sigis nodo Au F. gusto tentò piu volte di far risoluere le diete alla fortificatione di Cracouia, per la vicinaza dell'Imperatore, ma non la puote mai indurre, si perche non pogliono dar occasione alli Rè di farsi assoluti Signori co'l mezo de' presidij, come perche dico bastar i loro petti per la dissesa del regno. Non hanno militia pedestre; perche tutto il popolo del regno è diviso in mercadanti, e artesici, che habitano nelle città; e in villani, ò contadini, che stanno nelle ville, con la sogettione, che noi habbiamo detto, si che l'arme restano in mano solamente a i nobili, coe non fanno il mestiere à piede. Ma ne i bisogni si sono valuti di fantaria, e Tedesca, e () nghera. Si che il Rè Stefano non hebbe nella impresa di Liuonia meno di sedici mila fanti delle sudette due nationi , e piu di quaranta mila caualli del regno; fotto l'infegne. Ma per feruitio dell'artegliaria, e per l'ufficio de guastatori, si pagliono de' l'artari, e de villani loro. Quan to all'artegliaria, e alle altre monitioni, il regno ne è assai provisto si perche la nobiltà ne hane castelli proprij assai: come perche il regno, per la vicinan za di Allemagna, produceuole di metalli, e di maestri da fondere, e da maneg giare artigliare, e tutto ciò, che si appartiene al mestier dell'arme, non ne può patir penuria; e tanto piu ne abbonda, quanto minor numero di fortezze egli mantiene. Sono però di non picciola consideratione le fortezze di Leopoli, e di Camenez nella Russia. i castello di Cracouia nella Polonia minore; Polosca ne' confini di Moscouia; Mariemburgo con alcune altre terre in Prusia, e in Liuonia, state ridotte in fortezza non da Po-

lacchi, da Cauallieri Teutonici, che ne erano padroni. Hor queste forze di Polonia, comemorate da noi, sono e di numero, e di qualità tali, che pochi rezni d'Europa l'ag quogliano, non che superino. Le manca solo vna cosa, cioè + l'agilità. Conciosia, che nelle forze d'on Stato quattro conditioni si ricercano cioè che siano proprie, numerose, valorose, avili: proprie, perche malamente tu ti potrai fidare dell'altrui: numero (e, accioche possino auanzare alle disdette, e à sinistri: valorose, perche numero senza valore poco gioua:anzi egli è più presto d'impaccio, che di agiuto: agili, accioche si possino facilmente mettere insieme, e spingere oue ricercarà il bisogno. Di queste quattro conditioni manca à i Polacchi l'ultima. Conciosia, che l'agilità d'una mi litia dipende principalmente da due cose. L'yna si è l'auttorità del Principe: l'altra la pronteza del denaro. In Polonia il Rè non hà podestà di far risolutione, nè d'imprendere vna guerra, nè di metter taglie per sar denari, sen za'l confenso delle diete. Hor le diete, e le consulte, oue interviene molta gente, sono quasi machine di più pezzi, e di molti ordegni, che non fanno progresso d'importanza, se non in molto tempo, e nel maneggio dell'arme, quei Prencipi sono speditissimi, che si possono risoluere da se; che hanno il denaro in pronto: altramente, e nel conuocare, e nel disporre le diete alla risolutione della proposta, e nell essigere, e raccogliere il denaro, si spende tanto tempo, che ne resta poco per l'impresa, e l'occasione fugge. Ein Polonia quei baroni, e gentilbuomini fanno spese cosi grandi nel gir alle diete, e nel interteniuir si, che non resta loro fiato per la guerra. Ma può ben esser, che si trouasse qualche risolutione, e prestezza per la disesa dello stato; perche il pericolo im minente mette paura à tutti: ma per fare acquisti, credo, che vi sarcbbe len tezza grande: perche la speranza del bene non ci muoue così essicacemente, come la tema del male. Nondimeno noi habbiamo visto, che il Mosconito tol se à Sigismondo I. lo stato di Polosca, e di Smolenco, senza ch'egli ne facesse risentimento, degno d'un Rè, e d'un rreno così nobile: e che il medesimo Mo feouita assalì la Liuonia, che si era messa sotto l'ombra, e la protettione di Sigismondo Augusto, senza coutrasto; e che à i tempi d'Arrigo di Angiò Rè di Polonia Giouanni Prencipe di Moldauia, che con animo, e con vittorie gloriose,maneggiò per un pezzo l'arme contra I urchi, fu abbandonato da i Polacchi contra i patti della confederatione passata tra lui, e Sigismondo Augusto. Ma diciamo pure, che le forze della Polonia, per se numerose, eindependenti, e di valore, tanto haueranno sempre di agilità, e di prontezza; quanto sarà di neruo, e di efficacia nel Rè.

Di che ci ha fatto fede Stefano Battori, nel cui tempo la Polonianon solamente si è mantenuta in riputatione, e inconto di regno atto à disendersi dalle sorze straniere, ma di buono à sar acquisto d'importaza sopra posseti ne mici. Ma perche habbiamo parlato dell'agilità, cosa necessarissima alle sor-

ze d'ono

per-

zed vno stato, non sia fuor di proposito l'aggiungere le cause d'essa agilità. Le principali dunque sono, come habbirmo detto, l'auttorità del Prencipe, che dà il moto; e'i corso del denaro, che lo mantiene . perche noi habbiamo visto poderosi eserciti perdere inutilmente il tempo per la lentezza del capo; e importantissime vittorie non partorir frutto nissuno per penuria de i denari: senza i quali non si sono potuto muouere i soldati. Importa anche assaila qualità de soldati. Perche non si può negare, che il fante Tedesco, & il Boemo non hà lode di agilità: che si deue senza dubbio all' Italiano, allo Spa gnuolo, & al Francese: non solo perche sono di persona meglio disposta; ma di più, perche nella guerra si contentano di manco. Se bene non hanno vino, non si smarriscono, ne si perdono d'animo se loro mancala carne : e in ou i caso sopportano lungamente, e l'inopia, & il disaggio. E di maggior agilità la caualleria leggiera, che gli huomini d'arme, e'i maneggio dell'archibugio, che della lancia. Del che accortisi in queste vitime guerre i Francesi, hanno lasciato l'oso della ancia, nel quale consisteua la lor gloria militare, e in vece lo ro adoprano l'archibugio, come i Raitri, e lo spadone. Ma con quanto giuditio habbino ciò fatto, ne discorrerà qualch'alt. o . Perche qui io non dico, che il caual leggiero sia migliore assolutamente nelle fattioni belliche, che l'huomo d'arme, ma ch'egli è più spedito, e più pronto. Importa assai anche la qualità de caualli: perche i Fiamenghi auanzano di assaii Frisoni, & i Tede schi, e non meno gli Ongari, e i Polacchi: il Gianetto, il Turco, il Barbaro è di velocità molto maggiore de i sudetti. Tra gli vni, e gli altri stà il corsiero di Napoli, perche se bene non pareggia il Gianetto, nella velocità: dura però al la fatica, e al peso dell'arme assai più; e non è lento, e in vero l'esperienzahà dimostrato, che la caualleria Tedesca non è à proposito per dar la caccia, ne per fuggire l'inimico, per la sua lentezza. All'incontro i Valacchi, gli V nga ri,i Polacchi,i Turchi,i Mori Barbari, se ti hanno messo in rotta, non li puoi fuggire; e se esi sono stati disordinati da te, non li puoi seguitare: perche, d guisa di Falconi, hor ti corrono adosso, hor si dileguano lungi da te.

Ma nell'imprese maritime, pochissima agilità hanno le naui; perche senza vento non si possono muouere, nè girare: alquanto più, ma poco le galee große. agilissime sono le galee, e le galeotte. Onde habbiamo visto, che le armate Christiane, perche mettono buona parte delle forze loro nelle naui, ha uer perduto buona parte dell'estate, del tempo da far facende ne i viaggi, che le armate Turchesche hanno compito prestamente. Manon è cosa che dia maggior vantagio nell'agilità à i Turchi sopra di noi, che la parsimonia oro, e l'ingordigia nostra: perche il vino, e l'altre simili delicatezze sono di tanto impaccio à gli esserciti nostri, quanto impaccio non recano à i Turchi tutte le vettouaglie loro insieme. Onde non è marauiglia, ch'essi vadino all'imprese molto prouisti, e d'artegliaria, e di palle, e di poluere, e d'ogni monitione

perche esti caricano i carri per terra, e le galere per mare di queste cose; non di vini, o di polami, ò di simili imperti enze. Vanno finalmente alla guerra per combattere, non per crapolare.

Prencipi confinanti.

T Polacchi confinano co'l Re di Sueria, che ha alcune piazze nella Linonia. co Duchi di Pomerania, e co'l Marchese di Brandebergo, e co'l Re di Buemia; co'quali prer cipi lono piu di cento anni, che non hanno hauuta guerra nissunase di presente iste doi Rè di Polonia figlinolo di quello di Suetia e po lendo sposar vna figliucia di casa d'Austria; par che le cose si incaminano à na longa, e ferma pace, e quanto ai prencipi di Allimagna, le forze sono talmente contrapesate, che nè i Tedeschi temono, che le loro città benissimo fortificate, e munite, siano sforzate da Polacch, pocof rniti, e gagliarai di fanteria; nè i Polacchi hanno paura de Tedeschi in campagna. co finano dall'altra parte co'l Mescouita : e co'l Precopo, e co'l Tucco. Quanto a Moscouita habbiamo sodisfatto al suo luogo. Il Precopo Re de Tartari della Tau rica Chersoneso, puo mettere in campagna intorno d cinquanta mila caualli; e con l'aiuto d'altri l'arta i suoi amici molto piu; come fece l'anno millesimo zinquecente simo sessante simo nono, quando a instanza del Turco ne menò ettanta mila contro il Moscouita; e del millesimo cinquecentesimo sessantesimo primo, quando abbruggio la città di Mosca. ma non puo costui continuare impresa d'importanza: & il suo è la roneggiare, e assassinare siu presto; che querreggiare, e combattere; e apporta piu dano, che pericolo. Tranagliano le sue genti grandemere la Podolia, e a Volina. Si è alle polte cosultato in che maniera si potesse riparare alle loro scorrerie: & è stato proposto da fortificar alcune isole de Boristene, che i Tartari passano per entrare ne gli stati di Polonia, e di tenerui alcune fuste armate, ne so pche ciò no si sia e seguito.

Il gran I urco si è accostato assai alla Polonia, co'l farsi signore della Vallachia, che già era feudataria della corona di Polonia, per capitulationi passate tra Alessandro Patatino di Vallachia, e Ladislao Rè di Polonia del millesimo quattrocentesimo terzo, e poi de millesimo quattrocentesimo trentesimo secondo tra Elia Palatino, e Ladislao terzo. Faceua questa provincia sino à cinquata mila caualli: e abbondaua di ogni bene; ma hora le guerre l'han no quasi desertata; e a pena farebbe venticinque mila caualli. Ma nella retatione, che noi facciamo dell'Imperio del gran Turco dimostriamo, che van-

taggio, o disauantaggio sia tra questi due potentati.

## GRAN DVCA DI MOSCOVIA.

IL gran Duca di Moscouia è Signore d'un gradissimo paese, entro i cui confini sono compresi diuersi stati, verso Settentrione arriva all'Oceano settentriona e; e si stende dal seno Graduico sino al siume Obio: da mezo giorno

continua l'imperio lungo il corso della Volga sino al mar Cassio : a Ponente confina con la Liuonia; & ba quasi per termine il Boristene, come à leuante la Volva. Alcuni dicono, che tutto questo imperio sia lungo tre mila miglia; elargo mille, e cinquecento. nel qual spatio si contengono quindeci Ducati, fedici pronincie, e dueregni. Erano i Mofconiti già sotto i Tartari, perche Boido, Prencipeloro, l'anno mille simo cente semo quarante simo, sog giogò tut ta Mosconia:ma Giouanni I. gran Duca, cofidato nelle discordie de l'artari, che si trauaglianano l'un l'altro, nego loro il tributo se con progresso di tempo essendo stato rotto da i Tartari Precopensi Ammete vitimo successore di Roido, che mort in Vina: il gran Duca aggiunse à gli stati suoi Permia, Veatiase Iugria ch'erano sottoposte a' sudetto Ammete. E crescendo tuttavia le forze, Basilio prese Casan,e Giouani II. Citracan, provincie, che hano nome di regni, e veramente i sudetti gran Duchi aggrandirono sommamente il loro dominio. Telfero il gran Ducato Seuerienfe, e quello di Smolenco, e quello di Bielschia, e di Presconia, e di Nouaguardia, e di Iaraslauir, e di Rostonia, parte a i Lituani, parte a i Polacchi, parte ad altri prencipi. Occuparono gra parte della Liuonia: esi refero tremendi a vicini. Le città capi di Stati sono, Moscua, one risede il metropolita; e Restouia, e Nouoguardia, sedie d'Arciuelcoui. Cortifa, Rofania, Colonna, Sufdelia, Cafano, Volgoda, Tueria, Smolenco.che sono Vesconati, e di piu Plesconia, Porconia, Staricia, Sloboda, Iaro-Bauia, Velodomeria (onde la fedia dell'imperio fu trasferita in Moscouia da Giouanni primo) Mosaico, S. Nicolò, Sugana, Ustind, Cargapolia. Il prencipe risiede in Moscua. Questa città prende nome da Mosco, fiume, che ha origine nonanta miglia sopra di lei. Era già maggior di quel, che si vede adesfo; perche giraua intorno à noue miglia ma dopò, che fu saccomessa, l'anno 1570. & abbrugiata da i Tartari Percopiti, non ha fin hora passato cinque miglia di giro, (e vi allogiano co gli huomini i buoi, e altri animali cosi fatti) e non passa, secondo la relatione dattane da! P. Posseuino, non men giudicioso, che diligente scrittore, trenta mila persone. Nouoguardia ha sopranome di grande, e con sutto ciò il medesimo Auttore non le dà piu di venti mila habitanti; come anche a Smolenco, & a Plescouia. Ilche mi par difficile a credere, s'egli è vero quel, che scrinono alcuni; che, quando Plessouia era assediata da Stefano Re di Polonia, vi erano dentro cinquanta mila fanti, e sette mila caualli: numero cosi grosso, che se bene non era tutto de' terricri, ricerca però frequeza maggiore della sudetta, perche done il prencipe impiega cin quanta sette milahuomini da guerra, bisogna, che il numero ordinario de gli habitanti sia assai maggiore. Vogliono però, che il pacse fosse meglio habitato ne i tempi passati; ma che si sia poi quasi spopolato per tre cagioni. L'una fu la peste (cosa nuona alla Moscouia) che nè poriò viamolte migliaia, l'altra la crudeltà de prencipi, che nè amazzarono molti massime de i nobili. Relat. Seconda parte.

La terza le scorrerie, e le prede de l'artari Precopiti, è de Novai, che nonri posano mai; ne lasciano riposare i loro vicini, e non solamente depredano il paese, e i contadini; ma ne menano via i popoli interi; che poi vendono a i Turchi,& ad altre genti. Finalmente hanno diminuito grandemete il popolo di Moscouia l'imprese fatte da i gran Duchi in pacsi lontanissimi. Non è cosa, oue si scorga meglio la prudenza d'un prencipe, che nel conssere qual impre sa sia ptile a g'i stati suoi, e qual dannosa: e nel non lasciarsi mucuere da non lo; che apparenza di grandezza, e di ampiezza, e tirar fuor de i termini della Stabilità, e sicurezza. Per che colui, che per aggrandire indebolisce, o di gente, o di faco tà il suo stato, è simile à vno, che per alzar l' mura, o per fabricar il tetto, rouini i fondamenti del suo edificio. Conciosia, che il primo capo di stato fi è il conservare; e gli acquisti, che si fanno con diminutione delle for re-sono à ciò contrary. Gli acquisti sono quasi insiti, che debbono mighorare la con litione dell'imperio, non deteriorarla. Perche si come gl'insici si fanno, o per ingentilire, & addomesticare vn'albero salnatico; o per redere frut tifera pna pianta infruttunsage sterile: e cosi l'imprese debbono esser tali, che rechino o commod tà,o ricchezza; altramente sono di peso,e di carico;e vagliono piu per consamare, e pe rouinare, che per aggrandire, o per assicurare il tuo. Tali sono ordinariamente le guerre, che si fanno per acquistar paefi, che non hanno communicatione co'l nostro, o che sono lontani, o che ricercano mazgiori forze delle nostre per il loro mantenimeto. Conciosia che ogni deliberatione d'impresa si deue fondare sopratie capi. L'uno si è la giustitia; L'altro la facilità del vincere; e i terzo il frutti della vittoria; e le guerre, che simprendono senza speranza di frutto sono pazzie. I gran Duchi di Moscoula hanno bene amp jato i loro confini, ma non aggrandito le loro forze. Ma nissuno fe imprese piu lontane, e di piu spesa, che il gran Duca Giouanni: perche questo prese iregni di Casan su'a Volga, e di Astracan su'l mar Caspio : e soggiogò buona parte di l'inonia : nellaquali imprese perì umero grande ne' viaggi, nelle battaglie, ne gli affalti: di ferro, di infirmità, di fame, di difa gio; lopò l'acquisto bisognò mantenere molti, e grandi fortezze .co'l condurui colonie, o presidi grossi Onde, essendo impiegati gli buomini, lungi da casa, ò nell'acquistare l'altrui, o nel mantenere l'acquistato; restauano a cala le donne, quasi vedone senza speranza di prole. Cost dissondendosi il sangue all'estremità, nè rimanena prino il cuore. Onde essendo poi assalito da Stefano Re di P lonia, non hebbe forze da difendere lo stato di Polonia, e tante altre piazze importanti, che le furono tolte: e le fu necessario cedere tutta Liuonia ai Polacchi. Ma, ritornando al nostro proposito la Moscouia è in gran varte incombrata daselue immense, e da laghi, le selue sono rami dell' Ercinia, che si diffonde per tutto Settentrione; mapiu forse in questa provincia, che altroue. Qui si veggono alberi di smisurata grandez-

za impenetrabili per la loro foltezza a i raggi del So'e, quindi destilla quantità incredibile di ragia, e di pece: qui si produce copia in sausta di micle, e di cera. Conciosia, che le api, senza cura d'huomo, fanno i loro copili nelle corteccie, e ne' caui de gli alberi. Quini habita moltitudine di animali di ogni sor te infinita, or si, martori, zibellini, lupi, delle cui pelli si fa traffico imp rtante. Canasi da queste selue tutta quasi la materia per fabricare, e le case, e le fortezze. Conciosia, che anche le mura della città si fabricanano qui di trani, congiunti insieme in quadro, riempiendo il vacuo di zolle, e di terreno; e fanno anche co' medesimi traui torci di altezza, e di großezza tale, che sostengono ogni gran pezzo di arterliaria. Non resistono già al fuoco, manon cedono però cosi presto alle batterie. Disputano alcuni quali fortezze siano migliori, di pietra, e di calcina, o di legname, e di terra. & in fauor di queste seconde adducono cosi fatte ragioni, che si sanno piu presto, e con ispesaminore, e seruono meglio contra alle batterie, e se si quastano facilmento, si racconciano anche in breue tempo, & è piu facile l'accommodare alle varic maniere di diffesa, che l'offesa ricerca vn fianco fabricato di terra, che di muro. Ma si debbono con tutto ciò preferire quelle di muro, perche, escendo quattro i mezi di offendere vna fortezza; il cannone, la mina, il fuoco, e la zappa; ilmuro dura forse manco resistendo, che la terra cedendo, al cannone: ma contra la mina, & il fuoco, e la zappa è di gran lunga migliore, e per congiongere co'l muro quel, che è di buono nelle fortezze di legname, e di terra, si fanno i terrapieni. Delle acque poi non accade parlare: perche la Moscouia è madre de' fiumi, e de' laghi: della Duina, Boristone, Volga, Desna, Onega, Mosa, V olisca, e del famosissimo Tanai. del lago Ina, su'l quale è la gran Nouoguardia, e del Voloppo, e di molti altri. Questa copia a acque ingrossa, e raffredda talmente l'aere, che non è molto fauoreuole alla generatione de gli animali, o delle piante, benche sia stimato Jalubre. Unde gli animali sono piccoli, eiseminati alle polte non arrivano amaturezza. Il terreno, quasi consumato dall'acque, è per lo piu leggiero, & arenoso: e per ciò, e la siccità, ela piozgia immoderata consumano facilmente le biaue. L'inuerno vi dura noue mesi, poco piu, o manco; con tutto ciò vi è abbondanza di grani, o; zi, pa scoli, e per consequenza di c.rni, cosi saluatiche, come domestiche. Ma i frutti de i Moscouiti sono pomi, noci, e nocelle; de gli altri a pena ne hanno notitia Fanno anche capitale de' pesci, de' quali hanno abbondanza grandissima, li seccano, come si fa in Noruegia, e in altri luoghi Setteutriona'i, al vento, e li conservano per buona provisione; così ne i presidy delle fortezze; come nelle case de i prinati. Non è pacse molto mercantile, prima perche nè gli habitanti sono di natura sua industriosi, ( o non può effer trafficheuole il paese, oue non fioriscono le arti, e i lauori) appresso perche non è lecito ai Mosconiti l'useir fuora de gli Stati del loro Prencipe. Ter la

qua! cagione no i hanno vso nissuno delle cose maritime. Cambiano solamente quel, che la terra produce pelli, ragie, pece, cera, co' panni e con altre cose tali, che gli Armeni conducono ad Astracan su'l mar Caspio, e gli Inglesi à S. Nicolò su'l seno Graduico.

## Del Gouerno.

T L gran Duca di Moscouia gouerna i suoi popoli piu despoticamente do-I oni altro prencipe, di cui si habbia notitia. Conciosia, ch'egli d'spone affolut smente elle persone de sudditi, e de beniloro. Onde Mebemet Visir dicena, che il Mosconita, e il i urco erano soli tra i principi, padroni affoluti de i loro domini: e per ciò Rimana l'impresa del Rè stefano malagenole. Per mante le si in questa auttorità, e possanza vsail gran Duca arte, e diligenza incredibile. Perche primieramete non è lecito à ve uno de vassali l'uscir suo ra de' confini de gli stati suoi, pena la vita. E per questo rispetto nissuno de' suoi nauiga; anzi non possono ne anche parlare à pu ambasciatore, ne valersi dell'opera d un medico forastiero nelle loro infirmità, senza licenza. V sa poi maesta inestimabile nella pompa del suo vestire perche, congiungendo quasi la grautà pontificale con la maestà regia, porta in testa pna mitra adorna di perle; e di gioie finissime: ese non la porta la tiene inanzi à se nel suo trono, e la muta per grandezza piu, e piu volte. Tiene nella man sinistra vn pa storale ricchissimo; vsa vna veste lunga simile a quella del Papa, quando egli và in pontificale à capella, con le mani piene di anelli. Tiene la imagine di Christo alla destra, quella della Santissima Vergine in cima della catedra, que egli sicde. La camera, e l'anticamera si vede piena di huomini vestits d'oro sino a i piedi. Nelle ce imon'e appartenenti alla religione, pla accuratezza efquisita Quando egli è à tauola, agni vo'ta, che si muta piatto, o che vuolbere, si fa molti segni di Croce. Nei digiuni mostra offeruanza notabile; ein Chiela batte la terra co'l fronte, per dinotione, come fanno gli altri; e accioche nissuno posts sapere ne anche piu di lui, non vi è altre scuole, che per imparar à leggere, & à scriuere, enon leggono se non gli Euangely; e qualche vita di fanto, o homelia di S. Giouanni Grifoftomo, o d'altro, che fe alcuno dimostrafse di voler passar oltre nelle scienze, darebbe sospetto; e nonrestarebbe senza castigo, e questo fa egli, accioche nissuno sappia piu di lui, nè quanto egli sa. Onde auiene, che i fecretary, e il gran Cancelliere ifte fo non feriuono, nè rispondono agli Ambasciatori dei principi Stranieri, ordinariamente, se non quanto vien oro dettato dal gran Duca. Non si nominane i negoty mai il gran Duca, che non si leuino tutti in piede con gran veneratione. E il medesimo si fa & a tauola, quando egli inuita a bere, o fa parte del suo piatto à chi si sia; ein mille altre simili occasioni. Si ammaestrano pi da fanciulli à credere se a parlare del oro Prencipe, come di vn Dio. Dio folo 1 dico(dicono) e il gran Signore sa questo. Il gran Signor nostro sa ogni cosa, tutto ciò che noi habbiamo, e di sanità, e di commodità, procede dul gran Signoros Quindi auiene, che peggendo i sudditi tanta granderza, e maestà nel lono Prencipe, e non bauendo notitia d'altro ; che delle cose sue, il rineriscono, e. l'ubbidifeono, non come sudditi, ma come schiaui, e il tengono in luego di Dio, arzi che di Prencipe. Non ha sotto di se Signori, titolati, come sono tra noi i Duchi, & i Baroni, e s'egli concede ad alcun qualche villa, ò podere, ciò non paßaai posteri, s'eglino'l conferma; e con tutto ciò, i villani pagano anche à lui parte de i frutti; eli debbono le opere Onde auiene, che ogn'uno dipen da dal cenno del gran Duca; e che quanto puo è pinrisco, tanto maggiormente gli sia ob igato. Per ouniare poi alle congiure, egli transferisce le famiglie intière da vn luogo ali altro: e manda quefii, e quelli ne i prefidy, lungi da casa, come in bando.

## wifting have a Richezze.

Alle cose sudette si puo far giuditio delle sue ricebezze, e facoltà. Conviosia, che essendo egli padrone cosi assoluto d'ogni cosa, si vale, e dell'opere de i sudditi à suo piacere, e di quella parte de beni che gli pare. Egli piglia per se la piu pretiosa parte delle pelli de gli animali, e de pesci d'ogni sorte, le pelli egli le vende, à le presenta; e i pesci, secchi al vento, si risernano per la provisione delle fortezze. Nissuno puo vendere il suo nelle piazze, prima, che non sia venduta la robba del Prencipe. Non ha minere d'oro,nè d'argento. Le città piu mercantili, onde egli tira la piu parte dell'entrate, sono Astracan sul mar Caspio, oue capitano le mercantie di Persua, e d'Armenia; S. Nicolò su'l seno Graduico, oue vengono le naui d'Inghilterra, e di Olandia cariche di rame, e di altre mercatie, quindi si conducono à Vologda. Quando gli Ambasciatori suoi ritornano à casa, egli toglie loro i presenti, che hanno riceunto da i prencipi; dandagli qualche cosetta in contracambio, e qualche voltaniente. Fin lmente egli raccoglie, e tira à se tutto ciò; che è buono, e di pretioso nel suo stato. Onde si stima, che egli habbia qualche tesoro nelle fortezze di Mosca, di Iaroslavia, e del Lago Bianco, & è cosa perisimile: perche i gran Duca Giouanni spoglio di calici, reliquari, croci, e d'argento quasitutta Liuonia: e pur non si comporta, che si caui ne oro,, ne argento fuor dello stato, se non perriscattar captini, & per iberar prigioni di guerra. Egli è vero, che con la perdita di Liuonia, ceduta da lui à Stefano Rè di Polonia l'anno millesimo cinque centesimo ottantesimo secondo, egli è restato priuo della piu ricca parte del traffico del mar Balvico, e del miglior stato, che egli hauesse; one erano trentaquattro fortezze. 

of Marin to mare " afairable 1

scoura:

Forze

A fortezza del paese consiste parte nella moltitudine delle paludi, e de' fiumi, parte nella foltezza de boschi. Et è psanza de i Moscouiti lasciar i luoghi vicini a i nemici deserti; affin: che, crescendoni folte selue (ilche aniene infallibilmente per la humidità della terra ) serua quasi siepe, e di riparo alle città ilche diede granissimo tranaglio a i Po'acchi conciosia che per farfi la strada alle terre de' nemici bisognò loro tagliar i boschi; e in ciò perder tempo affai. Haue anche alcune fortezze, fabricate parte di sassi, e di mattoni alla Italiana; ma senza fianchi, e senza arte di fortificatione, come so no quelle di Mosca, di Nouoguardia, di Plesconia, di Porconia, Staricia, Sloboda di Alessandro; parte di zolle conteste di vincigli, e calcate molto bene, quale è Smolenco. Ma per ordinario le mura delle piazze forti si fabricano di grossi traui; lasciandoui tra l'uno, e l'altro spatio per il terreno, che vi assodano in mezo. e vi lasciano per la diffesa alcuni buchi à gli archibugieri laqual sorte di fortezze è assai buona per l'arteglieria, manon resiste al fuoco. I sudditi del gran Duca seruono il loro prencipe nella guerra, coforme a que'lo chee noi habbiamo detto del suo gouerno. Perche mostrano piu presto paura d' sfer castigati, se non si portano bene, che prodezze di cuore, o di ardire. V bbidifcono à cenno ai capitani; sopportano patientemente ogni d'sagio, non Stimano i' freddo, nè la piog via, e tolerano incredibilmente la inedia, e la fame; e si contentano di poco. Onde si giudicano migliori per diffender fortezze, che per combattere in campagna, imperoche ini vale affai la patientia, e la toleranza; ma qui si ricerca ardimento, e cuore. Al contrario i Polacchi sono migliori per affrontare il nemico in campagna, che per difender piaz ze. Il gran Duca Giouanni, conoscendo con la esperienza questa viltà de snoi nelle scaramuccie, e giornate; e all'incontro l'ardire, e l'animo de Polacchi; diceua, che i suoi haueuano bisogno di sperone per muouerli contra nemici, e all'incontro i Polacchi di freno.

scouia può far trecento mila caualli, & il Re di Pollonia ducento mila, fans no conto delle teste de i caualli piu, che de' cauallieri. Che se bene vi sono tan Le migliaia di canalli; nondimeno non ogni canallo è buono per la guerra;non on'uno ha il modo di montarui, e di armarsi; à chi mancano le facoltà, à chi le forze corporali, à chi la prodezza dell'animo; e quando pure fossino in Moscouia tante migliaia di caualli, & di huomini, quante dicono costoro, non & possibile mirle insieme tutte in vn luogo, ò perche il prencipe non ha denari à bastanza per ciò; ò perche non si può far pronisione cosi grossa delle vettouaglie necessarie; perche ducento mila caualli da guerra, ne pogliono in Moscouia altri trecento mila da soma, e. da servitio: e dietro à questi, tanto numero di viuandieri, mercadanti, artefici, ragazzi, che per pascerli, e mantenerli insieme, bisognarebbe ridurre tutta Moscouia in vn luogo, e nel viag gio, da vno estremo all'altro, mancherebbe la piu parte delle bestie, e de gli buomini. Ma quando bene fosse possibile vnire insieme il sudetto numero di caualli, non è spediente allo stato; perche bisognarebbe sfornire i confini di presidu, e le prouincie di neruo: le città de Magistrati, e le campagne di agricoltori. Onde resta cosa chiara, che vn prencipe, il cui stato fa cento cinquanta mila caualli, assai fa à metterne insieme vn terzo in vna guerra reale, par lo delle guerre, non delle caualcate. Scriuono a cuni piu moderati nell'affirmare, che il Moscouita possa mettere insieme cento cinquanta mila caualli in on bisorno di diffesa,e che Giouanni terzo menasse all'impresa di Astracan cento venti mila callize venti mila fanti Il. medesimo assali la Liuonia a tem pi del Rè Alessandro con tre großi eserciti, e ne ritenne ph'altro a i confini. Alla caualleria il eran Duca Giouanni aggiunse alcune migliaia di archiauggieri, che egli instituì; tra' quali passauano molti soldati forastieri, che gli fecero servitio notabile nelle diffese delle sue terre. Ogni due ò tre anni fa la descrittione per le prouincie de' piu atti alla guerra: e vi si notano i figliuo li de' gentilbuomini, co'l numero de' seruitori, e caualli. La caualleria, massime i piu ricchi, psano coraze, e celate fatte di lame sottili, e fine, che si portano di Persia, e la lancia: gli altri portano giuppe di bombagio, benissimo imbottite, e che resistono alle saette, e questi vsano l'arco, e molti l'archibuggio, e tutti la spada, e il pugnale; si ferue anche di Allemani per la guerra, e di Italiani per le fortificationi. Prencipi Confinanti.

Lg an Duca di Moscouia confina co'l Precopo Prencipe de Tartari della Taurica Chersoneso, co' Circassi de' Cinque monti (costoro habitano vn paese, che si stende otto giornate, e si gouernano sotto sette Duchi alla guisa de gli Suizzeri) co' Tartari Nogai, co'l Rè di Suetia, e co' Polacchi. Dal Precopo eg i riceue danni assai senza speranza di vendetta; perche il Precopo è confederato co'l Turco, e pronisto da lui di archibuggi, e di artegliarie: E ha

wel suo stato dine se viazze forti con presidio Turchesco. Onde l'assaltarlore impresa difficile, è dura: e che li concitarebbe adosso le forze di quel prencipe. Dall'altro canto è facile al Precope, come ba piu volte fatto, scorrere all'improuifo nelle prouincie del gran Duca, come fa in quelle del Rè di Po-Aonia, e saccometere tutto ciò, che gli viene inanzi. Che se il gran Ducaha Sorgiogato i Tatari di Casan, e di Astracan, ciò è auuenuto per il vantaogio dell'artegliaria, della quale costoro erano priui. Menò egli, tra l'altre cofe, contra quei di Casan alcune machine cosi fatte. Attacana a i timoni di alcuni carri pna larga; e grossa tanola con piu bucchi; per li quali i suoi soldati scaricanano i loro archibugi, e moschetti: cosi ferendo essi granemente i nemici, che non vsauano se non freccie, senza riceuer nocumento da loro, non fu difficil cofa il vincerli, e il foggiogarli. Ma il Precopo ba l'ufo de gli archibugi, & hà di pin l'amicitia, e la protettione del I urco. Il Turco per aprissila Strada in Moscouia, à nel mar Cashio, tentò questi anni passiti di trare on canale dalla Tana alla Volga (cosa d'animo, e gi giudicio maggiore, che non mostrano ordin riamente i l'urchi ) ma le sue genti surono rotte da i Moscouiti, aiutati in ciò da i Tartari, cue temeuano di esser affatto. calpestati da' Turchi, se li succedena quella impresa, e non pur ruppero l'armata nel fiume Tanai, e ne presero parte; ma sconfissero anche l'esfercito per terra; nella qual si contanapo ottanta milla Tartari, venticinque mila I upchi; e tra questi tre mili Gianizzeri. I Circassi viuono (come habbiamo detto) alta guifa dell Suizzeri, non attendon à far acquisti, ma con militia mercenaria seruono bora il l'urco-hera il Persiano, hora il Moscouita: sono tanto l'ontani da lui, che non banno cagione di temere le sue forze. I Tartari Nazai Sono piu formidabili, per l'impeto improuiso delle loro scorrerie, che per forze giuste, che est fi habbino per far imprese reali, e questi anni adietro estendosi messe a i danni di Mesconia, ritornareno indietro addolciti co' p esenti. che laro fu onu fasti. Imperoche, esendo costoro, quasi Arabi, dediti à gli aff Amamenti, & latracini, è piu facil cofail tenerli indietro co'l darli, che cu'l combatterli. Oltra che non bauendo essi nè città, nè piazza forte con la cui espugnatione & dominio si possino tenere bassi, & à freno: il guerregiar con lorge on entrar in spesa senza speranza di guadagno. Tiene contra costoroil gran Duca on buon numero di caualleria in Citratan, e in Casan, es in Viatca: come ne tiene anche in Gulugan all'incontro della Tana per far testa Ai Precapiting annie

Co'l Re di Suetia confina il Moscouita principalmete dalla parte di Finlandia Oue il Suedo, co'l quale ha guerregiato lungamente questi anni adietro e perduto le fortezze di Serenosco, e di Parnauia maggiore, e minore nel la Liuonia, e altre piazze, mentre egli era trauagliato dal Re Stefano. Tiene il Suedo nella estremità del seno di Finlandia la fortezza di Viburgo con

yn grosso

on großo presidio, e spesa, per far testa ai Russi. E Algran Duca. Tiene ane che in quel mare, e ne' porti vicini vna parte delle sue naui da guerra; si per vuitare ogni disegno de' gran Duca, come per impedire, che di Allemagna vi siano condotte arme, e monitioni. Onde non si possono accostare à quelle marine altre naui, che le sue, senza licenza sottoscritta di man di esso Rè. Que sto vantaggio di armata, e di forze naua inha reso il Rè di Suetia superiore al gran Duca nè i luoghi, oue questa sorte di forze si può accostare: così egliha tolto molte piazze all'inimico nella costa di Liuonia; e ne' luoghi vicini, ma doue la caualleria si puo maneggiare, e la moltitudine delle genti adoperare, cioè nelle campagne aperte, e ne' luoghi lungi dal mare Batico, par che il gran Duca habbia hauuto non so che di superiorità: perche ha quasi sempre asaltato il Suedo, ma si possono far poco dann l'un l'altro, per le asprezze de' monti, e de' freddi, ghiacci, e neui.

Resta il Re di Polonia, tra'l quale, e il gran Duca vi è questa disferenza: che il Moscovita hà piu paese i ma il Polacco l'hà meglio habitato, e piu ciuile. Queslo hà i popoli piu soggetti, e piu obedienti: questo piu arditi, e corragiosi. Quesli sono piu atti à resistere, questi ad assaltare: questi à disferdere fortezze, questi à combattere in campagna. quelli sono piu vniti, questi piu resoluti nelle fattioni, e nell'imprese: quelli hanno minor paura della inedia, e del disagio, questi della morte, e del ferro: ma gl'u, i, e gli altri vagliono tato quanto è il valore, e la prodezza del loro prencipe. Conciosia, che il gran Duca Bassilio tolse la Duchea di Smolenco, e di Polosco, e vno stato amplissimo in Liuonia. All'incontro stefano Rè di Polonia tolse nell'ultima guerra la gran Duca Giovanni, figliuolo di Bassilio, Polosco con diverse altre piaz ze importanti. Ridusse a' verde la città di Plescovia: lo strinse finalmente à cedere tutta Liuonia. Onde si, vede, che tanto vale il popolo, quanto hà di senza e di animo il Rè.

Imperio Romano (che nella fua maggior grandezza sotto Traiano Imperatoge, si stendena dall'Oceano Hiberito oltra al Tigre se dall'Oceano Atlantico sino al seno Tersico: e dall'Atlante sino alla selua Caledonia, e gungena al fiume Albi se passana in Banubio) cominciò à declinare prima con le guerre civili di Galba, Octone, l'itellio, ne quali tampi l'esercito, ch'e-ra presidio della gran Bertagna passò in terra serma, e l'Olanda, e i paesi vicini si ribellar mo; cin sicciol processo di tempo; restano oi consini senza precisio, i Sa mati passarono il Danubio se gli Alant le porte Caspie. I Persiani acquistarono for ze, e nome: i Gothi scorsoro la Mesia, e la Macedonia: Franchi entrarono nella Gilia.

Rimeje l'Imperio nell'antica riputatione Constantino; perche estinse le guerre domestiche, & i ciranni; e tenne i barbari, e le genti nemiche à fre-

no. Ma contutto ciò fece due cofe, che ne indebolirono in gran parte lo stato. L'una fu la translatione della Sedia Imperiale da Roma à Constantinopoli : con la qual cofa egli spogliò Roma, e indebolì l'Imperio, perche egli è cofa chiara, che si come le piante traspiantate dall'origine loro in paesi mo'to differenti di clima, e di qualità, poco ritengono della virtù loro naturale; così anche le cose humane, & in particolare i domini, e gli stati perdono la forza, e saldezza loro con le gravi alterationi. Per la qual cavione il senato Romano non volse mai consentire alla plebe il lasciar Roma per Veio, città mol zo piu bella, e commoda, che non era Roma; massime dopo, che ella era stata rouinata da' Galli : & il sito di Constantinopoli è tanto delitioso, & ameno; tanto delicato, e vago, che egli è difficil cosa, che il valor vi alligni, e vi faccia radice. Conciosia, che non è città al mondo, che sia piu fauorita dalla terra, e dal mare. Perche quella, hora distendendosi in fertilissime pianure; hora abbassandosi in delitiose valli; hora do cemente alzandosi in fruttifere colline; hora spingendosi entro il mare; hora ritirandosi in dietro, somministra à gli habitanti ogni sorte di delitie, e di delicatezze, non che formenti, e viniin grancopia: e par che insieme vi gareggi Cerere con Bacco; e vi contenda Po mona con Flora; e la paghezza con la fecondità. Il mare poi, che in pochifsimo spatio vi sa moltissimi seni dilettteuoli, e porti tranquilli (si contano nel Bosforo solo, & non è piu longo di venticinque miglia, trenta porti nobili) vagheggia quasi amorosamente, e la città, & il contado; e vi conduce sopra prosissime flotte; quinci le vettouaglie di Soria, e di Egitto; quinci le ricchezze di Trabisonda, e di Cassa; e non vi mancano mai frutti, e le ricolte, bora della Traccia, bora dell'Asia. Vi concorre poi tanta copia di ottimi pesci, che và guizzando, e scherzando quasi sin dentro delle case della città: si che non è cosa estimabile da chi non l'ha vista. Conciosia che i pesci, hora suggendo i' freddo dell' Inuerno, passano dal mar maggiore, à vifta di Constantinopoli, verso la Propontide; hora schinando il caldo della Estate, ritornano per la medesima strada, onde erano partiti: nelle quali due slagioni se ne piglia infinità con piacere squale all'utile. Sonoui poi il Cidari, e il Barbifa, fiumi di merauigliosa amenità, e piaceuolezza, che mettono amendue in quel famoso seno, che si allargatra Constantinopoli, e Pera, detto da gli scrittori, per la opulenza di ogni bene, corno d'oro. Non è finalmente sito piu atto'à sneruar la virtu con le commodità & à corromperla co piaceri: il che dimostrò chiaramente la viltà, e la poltroneria della piu parte de gli Imperatori Greci, e de gli eserciti loro. Che se l'amenità del paese di Taranto, e la delicatura della contrada di Sibari fu atta ad impoltronire gli animi, & a corrompere i costumi di quei popoli; se le delitie di Capua anilirono, e mortificorono la brauura,e il valor di Annibale, e de suoi soldati: se Platone stimo i Cirenei incapaci di disciplina, e di leggi per la loro felicità, che si deue stimare

del

del sito di Constantinopoli dilettoso, e commodo sopra quanti nè sono al mondo? In forma, none ffendo cofa niffuna di mag zior pericologe danno a gii fta. ti; che le alterationi di importanza; che cosa poteua succedere all'Imperio Romano, piu dannosa; per non dire essitiosa, che vna mutatione cosi facta? cofi subita? cofi grande? cofi fuor dell'opinione d'ogn'une? Fece quel buono Imperatore, nè piu, nè meno, che chi per dar miglior forma a pri animale, trasportasse il ceruello dalla testa al ginocchio, o il cuore dal suo luogo al gomito. L'altra cola fu la divisione dell'Imperio in tre parti de tre suoi figliuoli. ilche bebbe effetto nell'anno del Signore trecentesimo quarantesimo primo. siche d'uno stato grande, e poderoso, nè se quasi tre con notabile diminutione, e dell'auttorità, e delle forze; & i figlinoli, venutitra se all'arme, si consumarono talmente l'un l'altro, che l'Imperio ne restò quasi corpo senza sanque; e se bene si riuni alle volte sotto vn Prencipe; nondimeno rimase tanco facile alla divisione, che di rado auvenne, che non fosse diviso in Orientale, & Occidentale sino à tanto, che Odoacre Rè de gli Eruli, e de Turingi, penuto con un grosso esercito in Italia, sforzò Augustulo a spogliarsi, per disperatione dell'Imperio Occidentale . Ilche auuenne nell'anno del Signore 476. perche già gli Vnni haueuano passato il Danubio; Alarico Rè de' Vandali hauena preso Roma, e i medesimi Vandali hauenano occupato prima l'Andalogia, e poi l'Africa, e gli Alani la Lusitania; i Gothi la piu parte della Spagna; gli Angli la Bertagna; i Burgondioni la Prouenza; i Franchi la Celcica; gli Vnni la Pannonia. Sostenne alquanto le cose Iustiniano Imperatore: che, per mezo de suoi Capitani, cacciò i Vandali d'Africa; e i Gothi d'Italia nell'anno 556. Maciò durò poco; perche nell'anno settecentesimo decimoterzo cominciarono a trauagliare l'uno, e l'altro Imperio, e l'arme, e la setta di Maumetto; e in breue tempo restarono oppresse dai Saraceni, dilà la Soria, l'Egitto, e l'Arcipelago; e di quà l'Africa, e la Sicilia, e la Spagna, e nell'anno settecentesimo trentesimo quinto occuparono anche Narbona, Auignone. e Tolosa, e Bardeo, e i paesi vicini. Si che à poco, à poco l'Imperio. Oc. cidentale rouino affatto, e l'Orientale resto cost debole, che à penapuote alle volte diffendere dall'arme de' Saracevi la città di Constantinopoli : non che porgere aiuto all'Occidente. Il che considerando prosondamente Leone Papaterzo (tanto piu, che gl'Imperatori Constatinopolitani fomentauano l'heresie, e la empietà) si risolse generosamente di appoggiare l'Imperio d'Occidente à Carlo Magno, Rè de Franchi (che era allora gloriosissimo non meno per valor di arme, che per zelo di religione) & a suoi successori. ilche auuen ne l'anno di nostro Signore ottocente simo . laqual cosa Adane . Arciuescono di Vienna, abbraccia in poche parole.

In Die Sancto Nativitatis Domini, ante confessionem Beati Apostoli, cum gloriosus Rex Carolus ab oratione surrexisset, Leo Pontisex Pontifex capitieius coronam imposuit, sicque ab vniuerso popolo acclamatum est. Carolo Augusto à Deo coronato magno & pacifico Imperatori Romanorum vita, & victoria E fu diviso l'imperio Occidentale dall'Orienta. le in questo modo, che da Napoli, e da Siponto verso Leuante con la Sicilia, fosse de' Greci : Beneuento restasse ai Lombardi: i Venetiani come neutrali. liberi, & cost lo Stato della Chiefalibero: e il resto di Carlo Magno. La qual divisione Biondo puole, che fosse prima consentita da Irene Imperatrice, e poi confirmata da Niceforo. Con questo fatto si dice, che Papa Leone trasfert'l Imperio a' Germanis perche Carlo era di origine, e di sanque Germano, come tutti i Franchi venuti nella Gallia di Franconia, prouincia di Germania: e ne tempi sussequenti la Gallia si chiamo Francia Occidentale, e la Germania Francia Orientale. Hora, si come il Pontefice trasferì nella persona di Carlo l'Imperio a' Germani, così anche concesse loro la facoltà di eleggere l'Imperatore; ritenendo per se l'auttorità di approuarlo; e di confirmarlo con la ontione, e con la coronatione. Onde egli, che da glielettori vien fatto Rè de' Germani, e de' Romani, e Cefare; con l'approbatione del Papa, e con la coronatione ne acquista nome d'Imperatore, e di Augusto. E certo Carlo Magno riconobbe tanto intieramente la grandezza Imperiale dal Pontefice Romano, che polendola poi compartire ai figliuoli, ne mandò il testamento à Roma, accioche vi fosse approvato da Papa Leone; come attesta Adone, e gli annali di Francia. Restò per questa via l'Imperio diniso in maniera, che non si è mai piu vnito; se bene Emanuel Comneno, intendendo de la privatione di Federico primo fece grandissime offerte à Papa Alessandro III. Si che la divisione hebbe principio nella translatione della sedia Imperiale da Roma à Costantinopoli; crebbe con la divisione dell'Imperio in piu Principi: arriuò al suo colmo nella creatione di Carlo Magno, perche prima la maniera del gouerno, leggi, magistrati, consigli, erano communi, e riuolti tutti al bene, e al servitio dell'uno, e dell'altro Imperio, come di membri di vn medesimo corpo: e se pno Imperatore moriua senza figliuoli, tutto lo stato restaua all'altro: ma dopo Carlo Magno, la forma del gouerno di Occidente fu sen za rispetto di Oriente; nè mail'Imperatore Orientale successe nell'Occidente; ne l'Occidentale nell'Oriente. Duro l'Imperio nella casa di Carlo Maano poco meno di cento anni; e mancò in Arnolfo, che fu coronato da Papa Formoso nell'anno del Signore ottocentesimo nonantesimo sesto. Ad Arnolfo successe Ludouico, e a costui Corrado, e a Corrado, Henrico con titolo di Regi di Germania (per che non furono coronati dal Papa) non d'Imperatori. Ad Henrico successe Ottone suo figliuolo, primo Imperatore della casa di Sassonia, che fu onto, e coronato da Giouanni Duodecimo.

Finalmete Gregorio Papa V. institui i sette elettori. Et se bene Carlo Ma gno, di ordine del Papa (come scriue Iordano) mise l'Imperio nell'elettione de

& Princi-

i Prencipi di Allemagna; nondimeno questo ordine non hebbe luogo sino à tanto, che la schiatta di esso Carlo magno, non hebbe fine: perche me tre essa durò, il figliuo o fuce ffenell'imperio al padre. Ma lo statuto di Gregorio V. efelufa og uragione di beredità, mife l'Imperio nella libera elettione de ifette Prencipi, c'e si chiamano elettori, l'anno del Signore millesimo secundo. La oco dimettere l'Imperio, stato sino allora bereditario nella casa di Carlo Magno in electione, fu perche Ottone III. non hebbe figlinoli. male cagioni ficcono diverse. Prima perche, effendo l'Imperio grandemente indebolito, il Tapa, e l'Imperatore pensarono di flabilirlo, e corroborarlo con la eccellenza de personaggio, che si elegge se senza rispetto di successione, o di heredità Appresso per le seditioni, e le descordie, che soleua partorire la mol titudine de gli elettori. In quel tempo l'Imperio di Occidente era già ridotto à grandi angustie. conciosia che non li restaua altro, che la Germania, e vna parte d'Italia. perc'ie già il Pontesice Romano era in pacifico possesso di vna buona parte d'Italia: e i Venetiani, posti quasiin mezo tra l'uno, e l'altro Imperio, vineuano si come haueuano viuuto per lo adietro con assolu ta libertà, con dominio impendente dello stato loro. è il regno di Napoli, e la Sicilia, che i Normanni haueuano tolto ai Greci, erano diuentati feudi della Chiesa, prima sotto C'emente Antipapa, e poi sotto Nicolò secondo, e de successori, che perilben publico approuarono in ciò que', che l'Antipapa haueunfatto, e la Lombardia, e Toscana, parte per la fellonia d'Herico IIII. e V. e di Federico I. e II. Imperatori verso i Pontesici Romani ; parte per la ferocità de' popoli, fu quasi sempre di trauaglio, e di spesa anzi, che diaiuto, ò di vtile a gli Imperatori. Onde Rodolfo, nonfolamente non si curò di venir in Italia (perche lo spanentanano l'auersità, e gli infortuni de suoi antecessori) ma vende anche la libertà a i popoli, che la volsero comprare, t bonissima derrata, perche a Lucchesi non costò piu di diece mila scudi; nè a Fiorentin piu di sei mila. cosi mancando, con la riputatione, le forze all'imperio nell'Italia, li restò poco piu, che il nome se i Visconti in Milano, e di mano in mano altri Signori altroue, si impoderareno di quel che puotero, senza rispetto nissuno dell'Imperatore; se non che domandauano inuestitura de gli stati loro Benche Francesco Sforza, hauendo acquistato con l'arme lo stato di Milano, non si curò ne anche di ottenernerne inuestitura: stimanlo di potersi mantenere in possesso di quel Ducato, con le medesime arti, con lequali lo haucua acquistato. e di là da' monti ancora molti Prencipi si sono sottratti dalla superiorità dell'Imperio. Si che l'Imperio, per concluderla, è al presente ridotto quasi affatto nell' Allemagna. Ma perche i gradi de' popoti, e de Principi, che li appartengono non sono di vna maniera, distinguiamo'i cost. Alcuni sono quasi membri separati perche se bene appartengono all'Imperio, no lo riconoscono però, ne lo vog iono riconoscere in cosa al cuna quale è

quale èil Rè di Dania, e di Suetia, il Puca di Prussia, g'i Suizzeri, & i Grizioni altri riconoscono l'Imperatore per loro Prencipe soprano; ma nen concorrono alle diete dell'Imperio nè per consequenza alle contributioni, come i Duchi di Sauoia, di Lorena di Brabantia, Frisia, Lucemburgo, e i Contidi Borgogna, di Fiandra, di Olanda, e i Trencipi d'Italia. Atri concorrono alle diete; e in questo grado sono le città, e i Prencipi di Allemazia, fuor che il Rè di Boemia, che su fatto esente dalle contributioni di Carlo quarto Imperatore. Altri non solamente concorrono alle contributioni communi all'Imperio ma di piu pagano anche rn tributo particolare all'Imperatore. E quesse sono le città, che si chiamano imperiali. altri non solamente interuengono alle diete, ma di piu concorrono alla elettione dell'Imperatore. e questi sono i sei elettori tre ecclesiastici, e tre secolari; a quali si aggiunge, in caso di parità di voti, il Rè di Boemia: che non concorrendo alle diete, hà con tutto ciò parte nella elettione.

Ma parlando strettamente, città, e Principi d'Imperio si dicono propriamente quelli, che concorrono alle diete; e quasi membri di vn medesimo corpo, participano de i medesimi beni, e mali, emolumenti, e carichi. Questi, viuendo quasi a guisa di vna Republica, vnita insteme à diffesa commune, hanno l'Imperatore per capo: che non commanda assolutamente, ma li gouerna per diete; e non intima ne anco le diete, senza consenso precedente della piu parte de gli elettori, e le de iberationi fatte nelle diete non si possono dissoluere; se non per vn'altra dieta, ma l'Imperatore hà ogni autt, rità di far es-

sequire le deliberationi.

L'Imperator dunque, quanto alla dignità, & alla maggioranza è il primo Prencipe de' Christiani: come colui nel qua e restano tutte le ragioni, e dritti della Republica, e de gl'Imperatori Romani. A lui spetta la protettione della Chiesa di Dio, e la dissessa della Fede, e la cura della pace, e del ben publico della Christianità. precede alli Rè; e non riconosce altro superiore in terra, che il Pontesice Romano, come Vicario di Christo, e Pastore vniuersale della Santa Chiesa Catholica.

gradious con Smend Forze dell'Imperio.

Perche le forze dell'Imperio consistono nell'Allemagna, cgli è necessario, che diciamo due parole di questa amplissima, e nobilissima provincia. Ella dunque giace quasitra l'Odera, e la Mosa; tra l'oltimo corso della Vistu'a, e il siumicello Aà, che passa vicino à Grauelinga: e tra l'Oceano Germanico, e Baltico, e le Alpi. è di sigura quadra; di lunghezza, e larghezza quasi pari di seicento cinquanta miglia per verso. è copiosissima di grani, e di bestiami, e di pesci. ilche si è visto piu volte, e conosciuto à proua. Conciosia che è Carlo Quinto hebbe intorno à nonanta mila fanti, e trenta mila caualli sotto la insegne a Vienna contra Turchi; e Massimiliano secondo presso à centomila

go gli

fanti, è trent cinque milla cavalli à Giauarino contra i modestent Turchis senza che vi si sentisse mai carestia di vettouaglie se nella guerra tra Carlo Ounto ci Protestanti, si mantennero in campagna copiosamente per alcuni mesi quasi cento cinquanta mila soldati. Abbonda anche di minere d'ora. d'argento, e di ogni metallo piu di ogni altra prouincia di Europa, e lanatura le hà anche dato, in paesi lontanissimi dal mare, fontane, e pozzi di acqua salsa: que si lauora, e cuoce sale perfetto. Ma non è meno mercantile. che fertile, perche i popoli attendono piu di ogni altra natione alle artimaquali; e fanno di loro mano opere meravigliose. e a provincia è si ben dotatac fornita dalla natura di großi fiumi, che si nauiga per tutto; e le pettouaglic, e mercantie si conducono ageuolissimamente da pu luogo all'altro. Il siume maggiore di tutti è il Danubio. Segue il Reno, che la trauersa tutta da mezo giorno à Tramontana; come il Danubio da Ponente à Leuante. L'Albi, che nascendo vicino alla Boemia, bagna la Misnia, e la Sassonia, e la Marca antica: l'Odera, che nasce in Ma auia, e bagna la Silesia, e due Marche, ela Pomerania: il Vuser, il Neccaro, la Mosa, la Mosella, l'Isara, l'Eno; la Varta, il Meno, che divide la Germania in alta, e b. ssa. Alta è quella che fistende dal Meno verso l'Alpi; bassa quella, che dal Meno scorre verso l'Oceano . è diuisa in piu pi ouincie; male principali (parlo di quelle, che sono membri viui dell Imperio ) sono Alsatia, Suenia, Bauaria, Austria, Boemia (benche questa ha molti privilegi, che la fanno esente de i carichi) Moravia; Silesia, Lusatia; le due Marche: Sassonia, Misnia, Turingia, Franconia, Hafsia, Vesfalia, Clinia; Mechelburgo, Pomerania: Nellequali pronincie (non. vi computo ne i paesi Basi, ne la Heluetia) si sa giuditio, che vi siano intor-. no a diece millioni di persone. Si divide in quattro sorti persone; villani, che non sono in conto alcuno; cittadini, Baroni, Prelati & queste tre sorti concorrono, e fanno le diete. Tra i Prelati, tengono il primo luogo di Arciuescoui elettori ; e tra questi Mogonza, che è cancelliere di Germania. seque Colonia, e poi Treueri, cancellieri, quello d'Italia; questo di Francia. Segue l'Arcinescono di Salzburg, grandissimo, e per dignità, e per ricchezze. quello di Magdeborgo precedeua già il primato di Allemagna;bora quella Chiefa, caduta nell'herefie, si è smembrata dalla sede Apostolica; come anche quelli di Brema, e. di Hamburgo, che haueuano mo'ta giuridittione. Seguono poi piu di quaranta altri Vescoui, e il gran Mastro della Religione Teutonica, e quello de cauallieri Hierosolimitani. Sonoui anche sette Abbati, pur Prencipi d'Imperio.

Tra i Principi secolari hanno il primo luogo di Eettori il Re di Boemia, che è suppremo coppiere; il Duca di Sassonia Marescia e,il Marchese di Bran deburgo cameriere; il Conte Palatino scalco dell'Imperio. Sonoui, oltra à que si Principi, forse trentaquattro altri Duchi; tra iquali tegono il primo luo-

go gli Arciduchi d'Austria, entra tra i Duchi anche il Rè di Danemarca, per la Ducea di Olfatia. Sonoui poi i Marchesi, Langrauj, Conti, Baro-

ni senza conto.

Le città franche, che soleuano essere nonantasei, sono hora intorno à sessanta, che si gouernano tutte da se, e con leggi proprie. Queste non hanno altro obligo, con l'Imperio, che ai contribuire i due quinti di quello, che si delibera nelle diete, ma tra queste ve nè sono a'cune, che si dicono Imperiali, (co me habbiamo deito) perchè pagano censo all'Imperatore; che in tutto impor ta quindeci mila siorini. Hanno tutte assai buone entrate, che per lo piu auan zano di assai la spesa, e fra tutto si stima, che l'Imperio habbia piu di sette millioni d'entrata; che non si deue stimar poca cosa; perche non essendo i popoli grauati, come in Italia; danno, oltra all'ordinavio grossissimi sussidi quan

do la necessità, ò il bisogno lo ricerca, a i loro prencipi.

L'Imperio è obigato a'meno per costume, à pagar all'Imperatore, quando viene à Roma per la curona, ventimil fanti, e quattro mila caualli per otto mess, che si chiama per ciò aiuto Romano. L'entrate della città e de i Prenci pi secolari sono grandemente cresciute, e con la vsurpatione de i beni ecce-fiastici; e con varie grau. Ze imposte ai popoli è che hauendo hauuto origine in Italia, si sono facilmete dissus, (perche l'essempio del male sempre cresce) per la Francia, e per l'Allemagna. L'auttorità, e le entrate de i prelati mancano continuamente per l'heresse, per lequali, oltra à molti V escouati, stati oppressi; quei, che restano sono bene spesso assassinati da gli heretici. Ma ne bisogni, s' imperio contribuisce grossisse somme de dinari, che si cauano straordinariamente; e per facilitar queste contributioni tutta German a è diusa in dieci circoli; oue si fanno le diete particolari per l'essecutione delle deliberationi, fatte nelle diete generali, e per altre occorrenze.

Le forze di Allemagna sono, senza dubbio grandissime, per che la copia delle rettouaglie è inesaustà. Le entrate ordinarie, e le straordinarie
grosse, il modo poi di vnirle è per la opportunità de fiumifacilissimo. Quato
alla gente si stima, che i Imperio possa mettere in campagna ducento mila
tra caualli, e fanti, delche si è visto qualche proua nelle guerre commemorate da noi di sopra: e se ne vedono tuttauia sperienze. Conciosia, che dall'anno millesimo cinquecentesimo sessante in quà non si è quassimai fatto
altro, che guerreggiare, in Francia, e in Fiandra; con le genti di Allemagna,
dellequali si sono fatte, e si fanno leuate non men frequenti, che grosse; si di
fantaria, come di caualleria, e in vn medesimo tempo Volfango, Duca di Du
ponti, menò in Francia dodeci mila fanti, e otto mila caualli Tedeschi, per li
Vgonotti; e vi erano cinque altri mila caualli, sotto il Duca di Homala, e
due mila sotto il Conte di Mansselt, per li Catholici. E Guglielmo di Nassau baueua ne consini di Fiandra, e di Francia otto mila caualli, e diece mila

fanti

fanti della medesima natione: e il Duca di A'ua tre mila. Lascio di dire il nu mero di Alemanni, entrati in Fiandra sotto Casimiro, e in Francia sotto il medesimo l'anno ottantesimo settimo; e quei che visono entratil'anno prefente parte per servitio del Prencipe di Bearnia; parte in ainto della lega Ca tholica di Francia. Finalmente guerreggiandosi continuamente in diuerse parti di Europa, la natione Alemanna è cosi numerosa che non si fa quasi fattione senza lei e non parlo qui nè de Fiamenghi, che hanno messo alle volte insieme eserciti di ottanta milla persone; e fatto con essi testa alla potenza de Francesi, ne de gli Suizzeri, che si stim : possino fare cento venti milla fanti per diffesa loro: e nè hanno mandato fuora tal volta più di trentamilla, come fevero nella diffesa dello stato di Milano, contra Francesco Primo Rè di Francia. Ma, ritornando al proposito nostro, tra i fanti Alemani, i migliori sono quelli di Tirolo di Suenia, a di Vesfalia; tra i canalli, quei de Bransuic, ma molto piu quei di Cleues, e di Franconia. trale arme maneg giano meglio lo spadone: e la picca, el'arme d'asta, che l'archibugio. Riescono assai nelle giornate, e nella campagna, si pe. rompere, come per sostenere l'auersario. Alche gioua assai l'ordinanza, ch'essi hanno quasi dalla natura; eil marciar graue e fermo, e l'arme da diffesa, ch'essi psano. Ma bisogna c'e habbino per capo pno Italiano; che con l'accortezza, e con la providenza, sappia valersi di quel, in che essi vagino. perche rare volte è auuenuto, che habbiano fatto cofadegna della antica loro gloria sotto la condotta d'un Capitano della natione. Per la pouertà de' partiti vagliono poco nelle diffese; e per la grauezza de' corpi, per l'ordinario panciuti, riescano anche poconegli affalti. Cli Alemanni sono piu presto constanti, che arditi; e fieri, che braui, perche non tentano cosa que mostrino gran core: e nella vittoria amaz zino senza discrettione d'età, ò di sesso tutti quei, che incontrano e se la guerravà in lungo, se sono assediati, si arrendono per viltà? se campeggiano, non banno patienza de in lugiare, e di vincere co'l temporeggiare. Se non li riesce il primo disegno, restano come stupidi, e non tentano altro; messi vna vol ta in fuga, non si rimettono mai piu . nel che lo Spag uolo auanza ogni natione. Emilitia di grande spesa, e di molto impaccio; perche menano alla guerra le loro donne; e consumano tanta vettouaglia; che il condurla è cosa difficile, c il mantenerla quasi imposibile: e senza essanon si può sperar cosa buona. I caualli ancorasono piu presto gagliardi, che animosi e perche di die ci, che si menano alla guerra, gli otto si partono dall'aratro, fanno poco frutto; e quando vedono il sangue s'inuiliscono: al contrario de i Gianetti, che si rincorano. e in conclusione la fanteria Alemanna val piu nel suo genere, che la cauallaria.

Nonsono minori le forze maritime, che le terrestri: benche non si adoperano questo tanto quanto quelle, perche le città di Amburgo, e di Lubec-Relat. Seconda Patte.

cae di Rostocco, e l'altre l'anno qual cento, e qua cento cinquanta naui, con te quali contrapesano le forze delli Rè di Danemarca, e di Suedia. Con que-Re forze l'Allemagna restatanto gag iarda, e possente, che unita insieme non hà paura dinimico alcuno. A queste forze si azgiungano ne suoi bisogni anche gli auti de i Principi d'Italia, e di Sauvia, e di Lorena, Conciosia che questi Principi'non hanno mancato mai à ib figni dell'Imperio : e nella querra di Segeth, Emanue Duca di Sauoia vi mando seicento archibugieri a cauallo: Cosmo Duca di Fiorenza, tre mila fanti pagati: Alfonso II. Dura di Ferrara vi andò in persona con mille e cinquecento caualli cosi ben all'or line, che non si vide cauallaria migliore in quel campo. Vi andò anche Guglielmo Duca di Mantoua e n pna banda bellissima di ente. Vi anaò Arrigo de Lorena, Duca d Ghifa, contrecento gentil huomim. Si che con quefle genti, e con quelle, che vi aggiunse Papa Pio V. Massimiliano II. (à cui Ismperi) in pua dieta, tenuta l'anno millessimo cinquecentesimo sessavelimo festo in Augusta, hauea accordato quarantamila fanci, e otto mila caualli per otto mesi; e pentimila fanti, e quattro mila caualli per li tre anni sussequenti) bebbe fotto l'insegne (oltrai presidy) vn'esercito di cento mila fanti, e trentacinquemi'a caualli.

Ma mancano all' Imperio due cose: l'una è l'unione de gli animi; l'altra l'agilità, e la prontezza delle forze. Gli animi sono disuniti, e per il sospetto, che le città franche hanno de Principi; e per l'heresie, che rendono dissidenti scambieuolmente i Catholici, e gli heretici; e gli heretici poi sono tanto contrary tra se, che si odiano, e si per se guitano sieramente l'uno l'altro, i Lutherani e i Calumiani; gli Anabattisti, e gli altri Onde tutti vengono freddamente alle diete: e in esse spendono più tempo nelle cose appartenenti al satto della religiore (perche gli heretici domandano sempre licenza maggiore di

credere, e di viuere à lor modo) che nel punto principale.

Vi manca anche l'agilità; perche il ragunar le diete, senza le quali non si puo fare cosa nissuna, porta seco delle dissicoltà assa: e dal giorno della intimatione à quello della ragunanza, debbono passar tre mesi; e quando sono ragunate, si perde tempo assai per la confusione, che portano seco l'heresie; come per li dispareri de' concorventi: e le deliberationi fatte si essequiscono len tamente; e pur la guerra non vuole indugio; e la occasione passain vn punto. Vi è anche vn'altro inconueniente, che deliberandosi di dare all'Imperatore gli ainti, che il bisogno ricerca, in tanta gente, e pertanto tempo; questa gen te non è mai tutta insieme: perche quando vna parte s'inuia all'impresas l'altra, hauendo alle volte g'à sinito il suo tempo, se ne torna à casa; l'altra non si è ancor mossa: si che l'Imperatore non puo mai far sondamento stabile, e fermo su gli aiuti promessii. Massimiliano II. pensaua di remediare à questo inconueniente; prouato da ui nell'impresa di seghet, co'l farsi dare il soccorfo

non in gente, ma in denari. Perche co'ldenaro presente flimana egli di far marciarela gente, ò tutta, ò in parte, fecondo il bisogno, al suo tempo. Ma è rosa pazza il credere di poter pnire l'Allemagna, di poter operar cosa d'im portanza con le sue forze, sino à tanto, che ella sarà nimica della Chiesa di Chiesa di Dio, e di Dio medesimo: e che preferirà Luthero à Christo; e la dot trina bestiale d'huomini empij, e scelerati all'Euangelio. Ilche ci insegnala esperienza di settanta anni. Conciosia che quando mai la natione Alemanna dopò che ella hane abbracciato l'heresia, e la empietà di Martino, hà fatto cosa degna di lode, ò impresa meriteuole di gloria? dopò ch'ella hà cambiato il nome Christiano co'l Lutherano? voltato le spalle à Dio , e la lingua , e la penna contra il Vicario di fua Maestà. Ha mossele arme hor contra Turchi, bor contra Catholici : e per tutto nè hà riportato e vergogna, e danno. E che cola fu mai piu vile della fuga di Rocando fo da Buda, ò di Cazzianer da Elechio con gli eserciti loro ? ò che mosse surono mai maggiori in numero, e in forze, e mipori in effettore in riuscita, che le tante entrate de gli eserciti Ale manni, infetti di heresta, parte in Francia, parte in Fiandra, hor sotto i Conti Palatini del Reno, hor focto il Duca di Dueponti, e d'altris che se alle polte hanno mostrato qualche valore', ciò è anuenuto sotto gli auspici del Re Catholico per la diffesa della religione, la quale è di tanta forza, che le spade de Lutherani, di naturasua deboli, e di poco valore; combattendo per lei, diuentano gagliarde, e valorofe, contra quei della loro fetta medefima.

## CASA D'AVSTRIA.

M A perche egli è un pezzo, che l'Imperio perfeuera nella Serenissima Casa d'Austria (couciosia che ellaha già hauuto, con una felicissima successione, e non interrotta, sette Imperatori) non sia suor di proposito dirne qui due parole. Questa Serenissima Casa dunque cominciò ad acqui-Starsi riputatione, e fama quasi ne medesimi tempi che la Casa Ottomana, e par fatta da Dio per riparo, e per propugnacolo della Chiesa sua contra i Turchi, e gli heretici. Hà due rami, che hanno hauuto origine da due figliuoli di Filippo primo Arciduca di Austria, e Rè di Spagna. L'uno fu Carlo Quinto; l'altro Ferdinando: à quello toccò la Fiandra, e la Spagna con le sue appendici, lasciate da lui à Don Filippo secondo, Rè di Spagna, suo dignissimo figliuolo ; del cui stato habbiamo parlato al suo luogo. A Ferdinando, che fit anche Imperatore, toccarono gli stati di Alemagna: cioè l'Austria, Boemit, Tirolo, e e altre prouincie, alle quali, per ragione di Anna sua moglie, si aggiunse l'Ungaria. Lasciò Ferdinando tre siglinoli, che se ben dinisero gli stati patrimoniali in tre parti, si gonernarono però esi, e si conernano bora i lono successori à quisa d'na Republica, con difegni, e con configli communi: rappresentado à giorni nostri, con gli ef€ 2

fetti, l'antico Gerione. e tutti conc rrono alla diffesa de gli Stati di ciascuno. vome se fossino di vn solo. iquali stati sono cosi grandi, e di tanta importan. za, che se non confinassino per tanto spatio, quanto è dai monti Carpatu sino à Segna, co'l I urco, che li tiene in sospetto, e in spesa perpetua: non cederebbono ne in multitud ne di popoli, ne in rischezza di tesori, ne in magnificenza di città, ne in grandezza di forze, à i maggiori regni della Christianita. Alche conoscer à facilmente chiu que vorrà cor siderare la distanza, che è da I ri fte i no a gli plimi termini di Lufatia, c dal fiume Tibisco sino al Nabo: e da Caniffa sino à Costanza. Infra i quali confini si contengono la Lusacia, Silesia, Buemia, Motania, Austria, e pha buona parte d'Ongagaria: tutte provincie amplissime, e pieni di ginte, e di pettouaglia, e di ricchezze, e piula Stiria, Car uthia, Carniola, ele Contee di Gorithia, I irolo, Ci ia; ei Prencipati di Sneula, Alfatia, Briscoula, Costanza. Tra queste provincie la Boemia si stende in lungo cento ottanta miglia; e in largo cento quaranta: e si dice contenere settecento ottanta parte castelli, parte terre murate, e trenta ine mila ville. La Morania, Sijesia, Lusatia, contendono quasi à vna à na di grandezza con la Bremia; benche le cedano alquanto diforze,e di popolo. Ma tutte tre quelle province hanno quattroce rto mio ia di lunghezza, e cento renti di larghezza. Abbondano di ottima gente à piedi, e à canallo. e quei di Lusatia (onde si possono facilmente cauare pintimilla persone da querra ) sono in conto di ottima fantaria. La Stiria (che è ricca di minere di argento, e di ferro ) è lunga cento sessanta, larga cento diece miglia. La Carinthia (questa è per to più montuosa, e piena di boschi) ha di lunghezza settantacinque di larghezza cinquantacinque migha. ba Carn ola, con gli stati vicini sino à Trieste; si stende cento cinquanta, e si alla ga quarantacir que miglia di paese copioso di biane, carni, vini, legna. La contea di Tirolo:ricca di minere d'argento,e di saline, e lunga, e lar ga diciotto miglia Tedesche. Lascio gli stati di Suenia, e d'Alfatia, e de Grigioni ( one la cafa d' Austria bà quattuordici communi, di sua giurisdittione) tutti questi paesi rendono intorno à due millioni emezo d'entrata ordinaria, e altretanto di strao dinaria. Et sono tanto bene habitati, che se nè cauerebbono, in pubisogno cento mila fanti, e piu di trenta milla caualli. e non so da qual regno di Europa si potesse cauar numero mazgiore di soldati. Onde l'Im peratore, no è Prencipe cosi debole; come il fanno alcuni, poco prattichi delle cose del mondo, perch'egli habbia stato ò stretto di confini è carestioso di vet touaglie, à pouero di da ari, à mal fornito di gente: (perch'egli l'hà amplissimo fertilissimo, ricchissimo, populatissimo) ma perche la vicinanza del Turco co'l quale egli confina da' moti Carpaty fino almar Adriatico, è atto consumare non che à indebelire, potenza anche maggiore, che la sua, e io non veg go Prencipe nossuno, che confini per terra con gli Ottomani, che no resti esau-Ro.

flo, mentre stà con loro in pace, per la spesa grossissima, che li bisogna fare nelle fortificationi, e ne' presidis; non che in tempo di guerra. Conciosia che il Turco hà le sue sorze così numerose, e gagliarde così spedite, e pronte in ogni stagione; ch'egli è più armato in tempo di pace, che non è la più parte de gli altri Principi in tempo di guerra. Onde chi consina con lui, è necessitato à star continouamente, per il sospetto, & paura d'un nimico così poderoso, in spesa; e in guardia e l'Imperatore mantiene nelle front ere d'Ongaria presso à venti mila soldati. cosa di grauissima spesa; e non importano forse meno

le fortificationi, e le munitioni de luoghi: oltre all'altre spese secrete, che non m'accade commemorare. E pur con tutto che noi veggiamo, il l'urco à guisa d'un Dragone insatiabile hauer diuorato tante nobilissime provincie tanti floridissimi regni, hauer ridotto sotto la sua tirannia tante città, che si giudicauano inespugnabili, ne dormiamo sicuri: e hauendolo alle spalle se à sianchi, lo

other aid recognist construit for all tano:

**EAD EAD** 

Relat. Seconda Parte.

D 3 DEL-

# DELLE RELATIONI VNIVERSALI DIGIOVANNIBOTERO BENESE

LIBRO SECONDO.



Asia, per la sua ampiezza, con la quale auanza l'Europa, e l'Africa insieme; e per l'incomparabil temperie dell'aria, ingegni de' popoli, ricchezza de' tesori, douitia d'ogni bene, è sempre stata madre di regni, e d'imperi potentissimi. Però che quì siorirono le monarchie tanto famose de gli Assiri, de' Medi, e de' Persi, e de' Parthi. Quì al presente regnano Fartari, i Mogori, i Chinesi, i

Persiani, popoli tutti di accortezza, e di valor singolare. Del che si sà fede quanto à i Persiani, la fama antica, e la nominanza presente: quanto à Tartari (di cui sono membri i Mogori) e à i Chinesi, l'ampiezza, e la diuturnità del loro Imperio. Sono nell'Assamolti, e gran domini: ma per suggire e la lunghezza in descriuerli tutti e il tedio in ragionar di quei, de quali noi non habbiamo notitia compita, e degna che se ne faccia qui relatione; ne habbiamo satto celta de seguenti, del gran Cam di Tartaria, e delli Rè della China, di Siam, di Narsinga, di Calicut, de Mogori, di Persia, di Giapon; la notitia de quali sarà bastante à dar lume di quei che noi lasciamo à dietro. Conciosiache queste, per grandezza di stati e di sorze, e di auttorità, danno il moto (insieme co'l surco, di cui discorriamo al suo luogo) quasi à tutta questa amplissima, e nobilissima parte del mondo.

GRAN CAM DI TARTARIA.

SI come à gli antichi furono ignoti i paest posti à Leuante del mar Caspio, Sch'essi stimauano esser parte dell'Oceano, così ài tempi nostri ancora poco conosciuti sono tutti i popoli, che habitano oltra il sudetto mare, e'l monte Dalanguer, e'l Bonte. Marco Polo sui primo, che ne diede ras guaglio assai pieno: e da lui habbiamo la più parte delle cose appartenenti à i Tartari, che noi sappiamo. La ragione dell'oscurezza si è prima la lontananza de' luoghi: appresso la dissicoltà de passi, e de' siti: perche il Gran

Duca di Moscouia, (per il cui stato si potrebbe arrinar in quei paesi) non consente à i forestieri l'entrare, è il caminar per suoi luoghi. Il mar Caspio, che potrebbe ancoresso aiutar la pratica, non si nauiza. S'interpongono di più deserti immensi, e monti, senza fine; che separano la Tartaria dalla Persia. A queste cause s'aggiunge, che il Gran Cam, (come anche il Rè della China, & il Gran Duca di Mosconia non permette à i suoi popoli l'oscir fuor del Regno, ne a forestieri (se non sono Ambasciatori; e questi non possono praticar liberamente ) l'entrarui . Habitano qui i Tartari fotto diversi Prencipi; mai Principali sono quel delle berette verdi, che habita in Samarcanda, perpetuo nimico del Soffi. quel di Bacara, che è pur Mahometsano; quelde Mogori (del cui Imperio habbiamo ragionato altroue ) e quel de Cataio, di cui intendiamo hora parlare. Non è natione al mondo, che habbia hauuto Imperio maggiore: nè che habbia fatto imprese di più importanza: così hauessino essi haunto scrittori delle cose loro. Scrine Marco Polo sudetto, che questi popoli habitauano già Ciorza, e in Barga, prouincie poste sù l'oceano Sitico, senza case, non che senza città, ò castelli; menando la lor vita à guisa de gli Arabi hora in questa parte, hora in quella; secondo l'opportunità de i pascoli. Riconosceuano però per loro signor soprano Vncam, che alcuni interpretano Pretegianni; e li dauano la decima de loro bestiami. In progresso di tempo multiplicarono (come i Giudei in Egitto) tanto, che Vncam hebbe sospetto di loro. onde, per diminuirne il numero, e per scemar loro le forze, cominciò à mandarne hor quà, hor là, secondo l'occorrenze, à imprese pericolose lontane. Di che essi accortisi, si pnirono insieme, e si risolfero di abbandonare il loro paese natio. e fatto seguirne l'effetto, s'allontanarono tanto da gli stati di Uncam, che non ne temeuano più . Quini, dopò alcuni anni, s'elessero Rè loro Chingis ; à cui la grande za delle vittorie, e dell'imprese acquistoil sopranome di grande. Conciosia che oscendo egli fuor del pacse l'anno mille cento sessanta due, con on effercito tremendo, soggiogò, parte con la forza, parte con la riputatione, noue prouincie. Finalmente hauendo ricerco Vncam d'pnasua figliuola per moglie, senza hauerla potuta ottenere; li mosse cuerra: e lo ruppe in battaglia: e lo foglio dello stato. Dopò la morte di Chingi, i suoi successori fecero tremar tutta Europa conciosia che, nel mille ducento dodici, cacciarono i Poloschi da i contorni del mar Maggiore nel mille ducento rentiotto assaltarono la Russia, e la saccomisero. nel mille ducento quaranta vno roninarono Chiouia, metropoli de i Rutheni; e Batto lor capitano diede il guasto alla Polonia, Slesia, Morania, Ongaria. Onde essento per ciò spauentatatutta Europa, Papa Innocenzo IIII. destinò alla corte del gran Cam alcuni padri di S. Domenico, e di S. Francesco, nel mille ducento quarantasette, per impetrar pace à i Christiani. Il sesto successor di Chingi, che si chia-

chiamò Cublai (costui cominciò à resnare ne. 1256.) in sessata anni, ch'egli regnò, stesse l'Imperio quasi per tutto il mondo, perche nel 1259, soggiogò la China, che Mirco Polo chi ma Manginel 1262. occupò i regni di Mein, e di Bengala; regni ricchissimi, massime quel di Bengala. Questo hà di marina. quali cento venti leghe: e se n'allarga a'tre tante infra terra: e lo traucrsa quali per il mez sil nobilissimo fiume Gange. La sua metropoli è Gouro sopra yn fiume, lunga quattro leghe, manon mo to larga. ma percise io hò detto, che Marco Po o chiama la China Mangi, mi par necessario il prouarlo .i!che però non è mo'to difficile impresa. Conciosiache le città di Panghin, edi Nanghin, che Marco Polo mette nel Mangi; sono hoggi messe da tutti quei. che n'hanno dato qualche ragguaglio, nella China; e que! che egli similmente scriue, che nel Mangi si contanano 1200 città, si conforma assai con li rela. tioni moderne della China. Vale anch: assai, che quei dell'isola di Cipamghi (che alcuni pensano esser il Giapone) chiamauano sin da l'hora il Mangi, con nome di Cin. Solmi resta vna difficoltà che il Polo, e alcuni Padri, che vi furono intorno à i tempi d'Innocenzo I I I I. mettono per capo di Mangi la famosa città di Quinzai; que si contavano vn millione, e sei cento mi a famiglie: della qual città di Quinzai non fanno mentione alcunane i Porthogelis. nè i Padri Giesuiti, nè gli a'tri, che ci hanno dato qua'che. notitia della China . ilche mi par anche cosa di più meraniglia, perche il Polo, che mette nel Mangi il porto di Zaiton (che tutti i moderni notano nella China, trala città di Cantan, e'l capo di Liampò) dice, che i fiume, che sbocca in questo porto, è un ramo di quello, che passa per Quinzai. A queste difficoltà si può dire, che la città di Quinzai giace boggi fuor de termini della China a settentrione di quella memorcuo!e murag'ia, della qua'e habbiamo parlato di sopra. & è verisimile, che restasse in mano de' Tartari dopò, ch'essi soggiogarona la China, come città di più importanza, è di facil difesa per la fortez za del suo. sito. e così l'habbiamo vista noi in alcune carte, fatte in quei pa si. Altri vogliono dire, ch'ella sia stata rouinata. conciosia ch'essendo ella città di t. nta importanza, e di tanta fama, non pare loro credibi e, che a' tempi nostri, ne' quali si è scouerto più, che mai i mondo; non se n'hau sse pur vn minimo ragguaglio. Nè deue parer incredibil cosa la runa d'una città così grande: perche e più grandi sono quelle, che più sentono danni, e sinistri della guerra. Ela China è soggetta a terremoti d'impeto, e di vehemenza tale, che ne restano sepolte, e rouinate le cittàintere. e in alcune lettere di Portoghesi si legge anche, esserui state consumate grosse terre dal fuoco, pionutoni dal cielo. ma non è necessario, che non trouando noi il Quinzai infrai termini della China, che noi diciamo esser ruinato, più verisimile cosa è, che i termini di quella provincia sian mutati, à alterati, come per le guerre, e per inondation de Barbari è quenuto altroue; che ma città così fatta sia hoggi nulla. Hor.

H' r la grandezza dell'Imperio del Gran Cam del Cataio si stesse ne tempi notati di sopra, dall'estremità dell'Asia sino all'Armenia: e da Bengala sino alla Volza: per non dir niente delle scorrerie loro sino al Nilo, e sino al Danubio. Unde si comprende, che l'Imperio di Alessandro Magno, e de' Romani non fu comparabile co'l dominio loro. Ma, hauendo quasi vagato per li paesi sudetti, e voltato carme loro hor da questa banda hor da quella; eresesi à tutti spauenteuo'i, e tremendi, par che si siano poi fermati di là dal monte Caucaso. e benche la loro signoria sia dinisa in più principati, nondimeno la gran ezza del nome, e la maestà dell'Imperio è restata nel G an Cam, che si stima discendere dal Gran Chinghi il cui Imperio si stende dal deserto Loppo da vna banda, e dall'altra dal lagho Chitai sino alla muraglia, tirata. tra'l quarantesimo terzo, e'l quarantesimo quinto grado dalla città d'Ochioi, posta tra due montagne, sino d vn'altra montagna, che sinisce nell'Oceano, e divide i Tartari da i Chinesi : e dall'Oceano Scitico sino à i confini di Tipura 3. e de paefi vicini sale per a est a coma asserva est ation of the forest and

El sudetto spatio entrano molti, e copiosi Regni; molte, e larghe prouincie. Tangut, oue sono le città di Succuir e di Campion, fabricate di pietre all'Italiana; Erginul, Carazam, Tebet, Caindù, tutte città capi di regni. Stà nel mezo dell'Imperio Tenduch, che al tempo del Polo era del Pretegiani, ma fotto il Gran Cam; e la più parte della gente credeua in Christo. ma con molta zizania d'Ido'atri, e di Mahomettani. Quiui è la città di Cambalù, capo dell'Imperio, che gira venti tto miglia; à cui è vicina Taidu, che ne gira ventiquatiro, sopra d'un lago, Xandù, oue è il palagio de Gran Cam. Questo è di figura quadrazdi miglia otto per facciata con quattro porte. Entro questo giro nen'è vn'altro di miglia sei per quadro, con tre porte à mezo dì, e tre à tramontana : e in ciascun cantone, e nel mezo d'ogni facciata vn gran palagio. In questo vi è vn'altro giro d'un miglio per quadro con sei porte, come le fudette, con altritanti pa'agi fra vn muro, e'altro si veggono. prati, e boschi. Entro questo giro è il palagio del Gran Cam, de' cui agi, ornamenti, magnificenze non m'accade parlare. come ne anco delle caccia gioni, vecelliere, peschiere. Tutto questo paese è per lo più pieno di città, e di popoli ricchi, e ciuili; si perche i Tartari, che se l'elessero per stanza, e per patria, vi condussero le spoglie di tutta l'Asia, della China, e di parte d'Europa scorsa da loro: e saccommessa: lequali ricchezzenon sono mai più rscite di là: si perche il paese è commodissimo alla communicatione, & à traffichi d'una città con l'altra. Ilche procede parte dalla pianura de luoghi e dalla grandezza de'laghi, (tra quali vi è quel di Cazaia con l'acqua salsa: quel di Guiam, quel di Dangù, quel di Xandù, quel di Catacorà) parte dalla grofsezza de' fiumi, che con lunghissimo corso trauersano queg'i stati, il Curato a

rato, il Polifango, il Zaiton, il Mecon, che il Polo chiama Quian. Importa anche la varietà delle mercantie, che vinascono, perche vniue salmente abbonda di grani, risi, lane, sete, canape, riobarbaro, muschio, ciambelecti eccellenti di pelo di cemelo. Il medesimo Polo seriue, che Caindù produce anche renzarose canellase garofani; se ben ciò mi par cosa dura à credere. Vi sono molti fiumi, che menano oro. La moneta, che vi si spende, non è d'pna sorte nel Cataio spendono moneta d'pna certa neva, che si fà di quella pellicella de gli alberi, che si troua trà la scorza, el tronco, trita, e pesta, e temperata con vna certa colla, e poi segnata con l'impronto del Gran Cam. Ne i regnidi Caiacan, e di Corazan spendono cochilie marine, ch'altri chiamano porcellette; moneta psata anche in molti luoghi d'India, e d'Etiopa. Co'quali mezi il Prencipe tira à se tutto l'oro, e l'argento del paese; e facendolo fondere, lo conserva in luoghi sicuri, ferza leuarne mai. Si che si slima, ch'egli habbia tesori immensi. Con pna similarte il Pretegianni, che fà correre per moneta grani di sale, ò di pepe, raguna ancor egli ricchezze inesauste. Fanno le lor beuande nobili di rifo, e di spetie, ch'imbriacano anche più, che'l vino, amano anche il latte acetoso, come gl'Arabise il latte solimato, ch'è di molta forza per imbriacare.

Forze.

TE forze del Gran Cam confistono prima nel sito, che noi habbiamo dimostrato esser fortissimo, nella grandezza de paesi, nella grossezza delle città, nella copia delle pettouaglie; nella ricchezza dell'entrate. perche, tral'altre cose, tirala decima delle lane, sete, canape, grani, bestiami: & è assoluto Signore d'ogni cosa . ma il neruo delle forze consiste nella militia, ch'egli mantiene continuouamente armata. Questi stanno alla campa na lungi quattro e più miglia dalle città : e oltre allo stipendio, ch'essi tirano dal Prencipe, s'approfittano anche d'on numero grande di bestie, e del latte, e lana loro. Quando poi il Gran Cam hà bisogno di far gente, teglie, vna parte di questa militia, sparsa, à guisa delle Romane legioni, per le prouincie. Non combattono i Tartari a piede ordinariamente, fuor che i Vacheni, che non foggiacciono al Gran Cam. La lor arma principale è l'arco, e la freccia; dellaquale si preuagliono non meno nella fuga, che nell'assalto. Vanno alla guerra speditissimi le maggiori loro bagaglie sono ce te tende di feltro, oue si ricouerano quando pioue. Viuono per lo più dilate, ch'essi, cauatone prima il butiro, seccano al Sole, e nelle necessità, del sangue de' loro canalli, Nelle battaglie non vengono alle strette co'nemici; ma li combattono bor da fronte, bor da lato, con pua perpetua tempesta di saette, alla guifa de i Parthi. Quei che si portane valorosamente, sono largamente rimunerati, e di gradi più alti, e di privilegi honorati, e di ricchi donatiui. Il Gran Cam tiene alla guardia della sua persona dodeci mila caualcanallieri, e si stima, ch'egli possi mettere insieme numero d'huomini à canallo molto maggiore d'ogn'altro Preneipe, si che te sue forze hanno due notabibisime qualità. L'vna si è la moltitudine, che si può comprendere dalla grandezza de gli stati suoi: l'altra si è la prontezza delle forze: perche le hà perpetuamente pagate: cosa di somma importanza. Perche si come nel soldato si vede fare più conto dell'agilità, che della robustezza; così nelli esserciti si vede stimar più l'hauerli pronti, e spediti, che grossi, e numerosi: ma quei Prencipi sono gagliardissimi, e potentissimi, che hanno forze, e grandi, e presse. Conciosiache que sti sono quaste squile, ò l'igri, ò Leoni, ò Pardi, Prencipi de gli altri an mati non per altro, che per l'agilità nel moto vnita alla forza del corpo: con le quali due part eglino restano superiori à i canalli, à t tori, à i busali, é à sli elefanti, benche molto maggiori.

Ltra quel, che ne seriue Marco Polo, alcuni Inglesi, arrivati al Cataio per il mar di Moseovia, e per li paesi vicini, riferiscono cose mirabili della grandezza, e maestà di quel Principe, che i Moscoviti ebiamano Cesare del Cataio, e i Turchi V lu Cam, cioè gran Prencipe. Conciosiache di magnificenza di palaggi, di grandezza di stato, di ricchezza di tesori, di numero di milivia egli avanza tutti i Prencipi dell'Asia: e regna con tanta maestà che i suoi sudditi lo chiamano siato, e ombra, e anche siglivol di Dio immortale. Tengono per lege la sua parola, nella quale consiste la vita, e la morte loro. Mantiene giustitia con rigor notabile, conciosiache i malfattori, pasata ta prima volta, che si scopano, si segano per mezo per ogni delitto: e par che in ciò seguino le opinioni de gli Stoici della equalità de peccati: & il ladro è ancor egli punito nella vita, se non paga il nonoplo, così per vn quattrino, come per vn ducato.

Succede nell' Imperio il primogenito con una cerimonia cosi fatta. I principali delle sette loro generationi, ò tribu, vestiti di bianco, color ch'essi usano nel luto (vsanza anche di Giaponesi) fanno sedere il Prencipe sopra un feltro negro, steso in terra, dicendoli che miri il Sole, e riconosca Dio immortale: che se ciò farà, egli lo rimunererà in cielo molto più largamente, che in terra: altramente à pena le resterà quel feltro negro per riposarsi nella capagna, con mille calamità. Dopo questo l'incoronano, e i grandi vengono a baciarli il piede, e à giurarli la fedestà, presentandolo tutti riccamente. Si scriue poi il nome suo co le lettere d'oro, e si ripone ne' tempi maggiori della metropoli. Hà due cosegli; uno di guerra di dodeci sauj: l'altro di stato d'altretati. Questi mancggiano tutt'il gouerno: tengano eura di tutto ciò, che appartiene alla pena, e al premio: e non usano minor diligenza, e cura nel remunene alla pena, e al premio: e non usano minor diligenza, e cura nel remunerare le prodezze, e i seruiti fatti, cosi in pace, come in guerra all'Imperatore, che in castigare, e in punir quei, che si portano male, ò vilmente. Nelle

quali due cose, cioè nel premiare, nel punire, consiste tanta parte del gouerno, rbe con esse sole, si può dire, la più parte de i Prencipi barbari mantengano la lor grandezza. Perche altra moniera di reggimenti ha il Turco ? il Seriffo, il Mozoro, il Persiano, e gli altri? Nonl'usano costoro se non nelle cose di querra ( perche pochi altri rimeritano, che foldati, e capitani) ma non fondano ne anche illoro dominio in altra cosa, che nell'arme; nè hanno per mira la pace, e la quiete; ma la vittoria. T la grande, za. & à questo fine non vsano misura, ne in punire i codardi, ei vili: ne in riconoscere i valorosi, cgli arditi. Nè fù mai ò Republica, ò Principato oue fossino proposti maiori emolumentise premij al valor militare, che tra cotesti barbari. Ma più tra Turchi, che altroue perche i Tartari, e gli Arabi, e i Persiani sanno pur qualche stima della nobiltà:ma i Turchi abbattano per tutto, e distruggono le case nobili, e non tengono conto nissuno, se non dell'ardire, e del valore, e pongono in mano di schiaui, e di gente vilisima, quanto al sangue, pur che si sia fatta conoscere capace d'alta fortuna, tutto l'Imperio loro. Ilche si vsaua anche tra Mamaluchi . ....

Maritornando al Gran Cam, e di Tartari, e al modo loro di regere, e di gouernare i popoli : par che in quei paesi sian tenuti in gran conto gli Astrologi. Il Polo scriue, che nella città di Cambalu se ne trouano forse cinque mila; e che hauendo Cublai Cam inteso da loro, che quella città si doueua un giorno ribellare, ne fece fabricar vn'altra, che si chiama Taidu, à lei vicina, di ventiquattro miglia di giro, oltre à i borghi, e che nel palagio, ch'eg'i ha n Xandù habitano molti astrologi, enegromanti, è l'astrologia indiciaria in gran conto anchenella China, e nel Pezù, e in Persia, il cui Rè Ismael poche cose de importanza imprendeua, fenza configlio d'un astrologo. e non è marauigia; poi che essendo quest'arte; natain quelle contrade tra gi Assiri, e i Caldei, vi fiorisca ancora. I Turchi so i non ne fanno stima alcuna e gl'Imperatori Romani la detestarono, e la bandirono co suoi professori più d'una volta. Così sosse clla bandita dalla Chiesa di Dio: Conciosia che non è altro, che vn rampollo della gentilità. Ma per dir qua che cosa della qualità de' popoli, sudditi de' Gran Cam: sono i Tartari vniuersalmente di statura mezana, lunghi di spalle, e di petto, di faccia larga: di naso schiacciato di colore squallido, e di complessione robusta, tolleranti d'ogni disagio, bonissimi à cauallo, destrissimi nell'essercitio dell'arco, e si come gli Arabi, parte habitano nelle città, e si chiamano Mori, parte nella campagna, e fi chiamano Baluini: cocì anche i Tartari, parte stanno nelle terre, come quei del Cataio, di Bocara, di Samarcanda: parte panno errando per li campi che si chiamano per ciò campestri; e si dividono in Orde, the son cinque, cioè Zauolesi, Cost nesi, Precopi, Nagai, Casachi, benche ona parte di questi habiti nelle terre.

# Libro Primo

RE DELLA CHINA. Tchinesi sono stati padroni di stato molto magziore, che al presente.concioac es si per l'oistorie loro (nellequali conservano la memoria di due mila trecento, e piu anni.) come per diue si vestigij lasciati qua, ela, della linqua, superstitione, domin o loro, si comprende, che essi siano stati padroni quasi di tutta la costa dell' ssia dallo stretto di Ania, sino al regno di Pegù, e de regni di Me'itay, B cam, Chalan, Baragu, cherestano à tramontana di Pega, cal loro vicini: one si trouano anche opere di lor mano con epitasi, e aleri loro monumenti. Si offerua in qualche maniera per tutte quelle contrade parte della loro religione; e si conserna notitia delle cose naturali, la diuisione dell'anno in mesi, e del Zodiaco in dodici segni, e di altre cose tali, che sono reliquie dell' Imperio loro. Enon è molto, che tutti questi regni riconosceuano il Re della China, come per Imperatore, co'l mandarli, ditre in weauni, ambasciatori con qualche presente; iquat ambasciatori doueuano effer quattro almeno. perche prima che arrivassino alla corte, oue erano definati, per la distanza de i luoghi, e dissicoltà dell'audienza; e della speditione, ne morina un paro, e se la malatia non la ammazzana, li danano la morte essi Chinesi in qualche banchetto co'l veleno. e à questi faceuano sontuese sepolture; su lequali notanano il nome dell' Ambasciatore, e da chi era mandato, e tutto ciò faceuano per perpetuare la memoria delloro imperio, e grandezza. ma non meno distesero la lor poteza per que grande () ceano, che per terca ferma, conciosia che i primi, che mai signoreggiassino l'isole di Oriente; furono i Chinesi Seguirono poi i Giani. e dopò questi i Malacesi, e i Mori. e finalmente vi hanno anche hauuto parte i Portoghesi, i Castigliani. Ma nissuna natione arrivò di gran lunga alla poteza de i chinesi.cociosia, ch'essi oltre all'isole vicine alla China, che sono, e per lo numero e per 'a grandezza, e pen la fertilità di gran consideratione; dominorono la piu parte dell'isole di quel Arcipelago immenso sin: à Zeilans oue hanno lasciato la lingua Cingalla come anche nella parte oposta della terra ferma anzi in alcune avissi de padri Gesuiti si legge, che in vna parte dell'isola di San Lorenzo si troua gen tebianca; che si dicetirar origine da Chinesi. essi furono i primi, che sooprirono le Moluche, e che diedero credito a i garofani oro. esi popo arono molte isole, che nevitengono anche il nome, come Battacchina di Muar, Battachina del Moro. Conciosia che Bate vuol dir terra, e Battacchina terra de Chinesi. Si tiene ancora, che gli habitanti dalle Giane habbino haunto origia ne da loro e in vero ci si vede molta somiglianza nel viuere, vestire, fabricare, nell'industria de traffichi, e nella sottigliezza de gli artificij Ma, perche nello stretto di Zeilam essi perdorono vna armata di ottanta vascelli, oltra alle altre disdette, stimando simili imprese dannose alle cose loro, secero risolutione di abbandonarle affatto, e ritiratisi entro i confini loro, e per sta-. 50V

bi ir meglio questa risolutione, secero pena la vita à chi nauigasse piu in quelle parti: e li Rè si astengono affatto dalle guerre offensiue; in pero godendo essi vn felicissimo paese; oue contende la fertilità della terra con la industria inestimabile de gli huomini; oue non manca cosa niuna, e ne auanza. no mo te all'uso loro, à che fine consumar le loro facultà per fare acquisti inutili allo stato? lograr le forze, e le sostanze proprie per acquistar le altrui? pescar finalmente con vna rete di oro? I Cartaginesi ( come scriue Po libio ) si scaricarono ancor essi à un modo tale, di una parte de gli acquisti loro : e i Romani hauendo perdute grandissime armate nella seconda guerra contra Cartaginesi, abbandonarono per disperatione il mare: ma veggen. do, che i nemici, con l'imperio del mare, baueuano anche pantaggio nelle imprese terrestri, ritornarono à far nuoua armata, con la quale vinsero finalmente la guerra. Questa risolutione de Chinesi, se bene non sarebbe approuata dalla prudenza moderna, si deue però stimare piena di sauiezza: Per che non èsciocchezza maggiore, che il perder il suo per far acquisto della altrui : e il dissipar le forze, per allargare i confini : consumar il sangue necessario alla vita per tirar à se quel di altri: molto maggior opera di vn prencipe è il conseruare ( come habbiamo dimostrato altroue ) che lo aggrandire: perche la conservatione dà l'effere à gli stati, la ampliatione il bene essere. A che fine adunque affaticarsi per ampliare; oue la ampliatione, non solamente non reca bene essere, ma distrugge l'essere? e spendere ikproprio per l'altrui; e il sossantiale per l'accessorio, e il necessario per l'utile: e il ren dersi debole, per farsi grande ? Tutte quelle imprese debbono esser stimate aliene da vn Prencipe sauio, che non recano sicurezza ò viilità notabile: perche la sicurezza appartiene all'essere; la viilità al bene essere del tuo stato : aggiungono sicurezza gli acquisti di passi importanti, e di siti opportuni per tener la guerra, e il nimico lontano. Aggiongono ptilità i paesi, che si arrishifcono di denari, è ci proueg gono di vettouaglie, di monitioni, è di cosa tale. Maritornando di Chinesi, quando essi fecero quella sania risolutione, l'asciarono in libertà i popoli e i principi sudditi loro: de quali alcuni restarono come feudatary sotto la lor ombra: e tra questi surono il Re di Corea, de i Lequi, di Caucinchina, di Siam. Ma con tutto che si siano ritiratiscome habbiamo detto, entro i loro termini, occupano un paese poco minore dell'Europa. Conciosa che egli si stende da Tramontana à mezo giorno dal diciasettesimo grado sino al cinquantesimo secondo; nel qual spatio entrano trentacinque gradise da Lenante à Ponente n'occupa vintidue. Pasquin, oue rissede il se giace nel quarantesimo ottavo grado del nostro polo. Si dinide in quindici pronincie; e di queste, sei sono maritime, e noue mediterranee: le maritime sono Cantan, Foquien, Chiquean, Xantora, Naqui, Quincy: le mediterrance, Quichiù, Iuana, Quancy, Suinam, Fuquam, Cansi, Xianxij, billir Nonam,

Nonam, & Sancij. Quinci, Cantan, e Foquiem sono diuise dalle mediterra nee con vna montagna simile alle nostre alpe ; e non vi si trouano se non due passi, per li quali si communicano insieme. Da Cantan à Nanqui, Tomaso Pe rez, Ambasciatore di Emanuel Rè di Portugallo, spese quattro mesi, caminando sempre verso Tramontana; e pur Nanquin è piu Settentrionale. Al-'assudetta ampiezza de confini, s'as giunge l'i comparabile fertilità del terreno, producenole di tutto ciò, che appartiene alle delitie, e a' piaceri, non che alleneces tà, e all'uso dell'huomo. Molte piante fruttificano due, e tre polte invn'anno; al che importa affai la moltitudine de fiumi, e la copia dell'acque, the la redono tutta, non pur nau gabile, ma rigabile ancora. Si che raffembra m'amenissimo giardino. Questa fertilità si radoppia per piu vie. La prima si è, che li Rè non risparmiano spesa niuna, per che il paese si possa per tutto adacquare: tagliano per mezo, per dar passa gio à i siumi, asprissime motagne; appianano profonde valli; corrinano l'acque, e da laghi, e da' fiumi in piu ma niere Si che non mancano in nissun luogo ne il caldo, perche il paese si contie ne quasi tutto tra i termini della Zona teperata; nell'humido per la benignità della natura, e per l'industria de gli bu mini, vi moltiplica incredibilmet s ogni cosa: e non è luogo, oue la generatione delle piante, e de' bestiami faccia progresso maggiore: l'altra è, che gli otiosi sono seueramente castigati, e non si comportano in alcuna maniera. Onde, essen lo ogn'uno sforzato à far qualche cosa, non si lascia palmo di terreno senza coltura, nè dramma di materia senza lauoro. In Cantan, tra l'altre cose notabili, vi si contano quattro milla ciechi, impiegati à volger mole da grano, ò da riso. Ogn'uno hà che fare,secodo le sue forze : chi fa qua che cosa co la mano; chi co'l piede, chi con l'occhio, chi con la lingua: à quei soli si cocede luogo ne gli hospedali publichi che sono affatto impotenti d'ogni membro, e non hanno par ete che li possa aiutare. Vi si vede lo sterco humano, non che altro: e accioche niffuno possi scusarsi di no saper che si fare, ogn'uno è obligato à far il mestier del padre. Onne, nascendo i figliuoli co'l mestiero in casa, e con l'obligo d'essercitarlo, l'imparano, quafi senza auedersene, in tutta perfettione, e chi no puo procacciarsi il vito in terra, se'l procaccia in acqua, e non è meno habitata questa, che quella: perche infinite famig ie viuono per li fiumi nelle barche, senza scendere per gran tempo in terra. Di questi, altri viuono della vettura, ò del tragbetto delle pe sone, e mercatie; altri fanno bottega; altri hosteria per li passeggieri: si che in mezo de sium si troua tutto ciò, che s'appartiene al vestito, e ad ogni altra commodità della vita ciuile, non che al cibo, e al sostegno della persona. Molti anche alleuano nelle sudette naui vna grandissima moltitudine di pollami, e principalmente anatre. Et per couar le oua, e per ischiuderne i polli, non si seruono delli madri loro, ma d'un caldo temperato di fuoco; quasi come si vsanell' Egitto; e particolarmente nel Cairo. Tengino questi animali 04

nelle harche di notte: ma la mattina li mandano nelle campagne seminate di riso, oue, essendosi, con gran vataggio de contadini, pasciuti dell'herbi cattiue. sene ritornano quando è notte, à suon di cebalo, ò di taburino alle loro stan. ze. Molti piuono della condotta de i pesci di acqua, e dolce, e sa sa nelle prouin cie mediterranee. nel che si seruono di alcune picciole barchette, conciosia che nella Primauera, crescendo i fiumi con 'acque piouane, e con le neui, che si dileguano concorre pna moltitudine inestimabile di pesci marini alle loro bocche. Que i pescatori, ne prendono copia incredibile, che i barcaroli de'fiumi coprano da quei del mare à vil prezzo, ein certi pasi molto appropriati mutando sesse rolte l'acqua; e non lasciando loro mancar il pasto, conducono in paesi lontanissimi dall'Oceano. Qui ricomperati, e messi nelle fi sse larghe della città, e nè viuati; durano tutto l'anno copiosamente, per la lautezze delle tauole de' Chinesi.e li pascono con lo sterco di busali,e di co ombi. Final mente, essendo vietato a i paesani l'uscir fuor de' confini loro, senza licenza che si concede, se non à tempo, egli è necessario, che crescendo continuamente la propagatione, il numero de gli habitanti sia senza fine. massime, che essi banno offeruato, che per cinque persone, che muoiono, nè nascono sette Aggiungi à ciò, che la benignità del cielo, e la salubrità dell'aere è in quelle contrade cosi grande, che non hanno memoria che vi sia mai stata peste vniuersale. Maaccioche nissuno pensi, che si troui bene, ò prosperità senza contrapeso di miserie, e di sinistri, auen ono nella China terremoti, che fanno molto peggio che la peste, perche inghiottiscono le città intiere, desertano i paesi. sopprimono i fiumi antichi, e nè scuoprono de' nnoui atterrano i monti, e fanno stragge miserabile di quei popoli . l'anno 1555, proruppe dalle viscere della terra, tanta copia d'acque, che nè allagò cento e ottanta miglia di paese; e affondò sette città co' lor contadi. Quei che scamparono dall'acqua, furono consumati dal fuoco del cielo. Si contano nella China cento cinquanta città magnifiche; 235, terre grosse; mille cento cinquantaquattro castelli, quattrocento venti populationi senza mura, que allogiano soldati. delle ville, e villaggi (de' quali alcuni fanno tre milla fuochi) non si può tener conto. Conciosia che viètanta gente per tutto che tutta la China pare vna città. Le città maestre sono due, Nanguin, e Panguin, in questa (che vuol dir Regia settentrionale dil Rè faresidenza di presente. A quella soggiacciono sette provincie; a questa otto sono amendue cosi spatiose, che si caualca una giornata intiera da un capo all'altro. Del numero de gli habitanti della China, non si può dir cosa certa ma per quel, che si puo ritrarne dalle re lationi, che se ne hanno parte a penna, parte a bocca, si sa conto, ch'egli passi settanta millioni d'anime, cosa veramente grande: e poco credibile à chi nè vorrà far giuditio, e paragone co' regni della Cflristianità, conciosia che la Italia non arriua a noue millioni; ne l'Allemagna (escludendone gli Elueti. eipa71

ti

ıl

-

1-

23

-

r

l

e i paesi bassi) à piu di dieci : ne con le sudette due prouincie passa quindeci millioni: al qual numero arriva forse la Francia. La Spagna fa manco popolo, che la Italia. La Sicilia contiene vn millione, e trecento mila persone. La Inghilterra tre millioni: altretanti i paesi bassi; beche la lunghezza delle guerre habbi diminuito affai il numero de' Fiamenghi. Non sarà però giu dicata somma incredibi'e quella, che noi habbiamo detto de gli habitatori della China, se si considerarà bene la sua grandezza, fertilità, habitationi. Conciosia che ella è provincia tanto grande, che per esser bene habitata, non puol manco gente. Hà tante città, e di tanta ampiezza, come le altre populationi, che li può alloggiare; & è tanto copiosa, parte per beneficio della natura, parte per industria de gli huomini, che li può pascere: e noi Italiani ci fogliamo ingannare grandemente, perche habbiamo opinione, che la Italia fia il miglior paese dell'uniuerso: e cosi pensiamo, che nissuna prouincia possa essere nè piu ricca, nè piu habitata; e non consideriamo, che la Italia è vna prouincia lunga, e stretta: e perciò poco spatiosa, e capace; e che due terzi di lei non han fiume naui zabile; mancamento notabilissimo : e che vn quarto ne occupal' Appenino, montagna per lo piu aspera, e di poco frutto; e quanto alla fertilità, à che parte d'Italia cede la Fracia in copia di grani, e di bestiamisò l'Inghilterra in grani, bestiami, lane, pesci, metallisò la Fiandra in moltitudine e in mognificenza di città, in varietà d'artefici, in ricchezza di mer catantia? ò la Grecia in vagnezza di siti, in opportunità di golfi, e di seni di mare; di porti, e di spiaggie delicate? ò l'Ongaria in bestiami, canalli, vini, formenti, pesci, minere d'oro, e in ogni bene. Manon voglio diffondermi piu del douere in ciò. La Lombardia è un terzo d'Italia; con tutto ciò, perche ells è spiegata in bellissime pianure, rigata d' fiumi ameni; e non hà ne monti aspri, ne campagne arenose, sa popo o per la metà di essa Italia: che diremo dunque della Francia, dell' Austria, della Germania inferiore, delle Pannonie, e d'altre prouincie, che sono tutte piene, tutte grasse, tutte morbide? Concludiamo dunque, che la China, essendo regno non meno ampio, e spatioso, che raccolto, e vnito; e pieno di gente, di vettouaglie, e di ricchezze, si deue stimare vno de' grandi imperij, che sia mai stato. 15 ] the prent mile same datal Governo. Tot all sales are

Il Gouerno della China hà del despotico assi : conciosia che non è in tutta la China altro Signore, che i. Rè; ne sanno che cosa sia Conte, Marchese, ò Duca; ne vi è altro à cui si paghi tributo, ò gabella. Il Rè conferisce tutti i magistrati, e la nobiltà stessa Egli somministraloro il modo di mantenersi, e non fanno cosa nissuna d'importanza, della qua'e non ne sia auisato. Onde egli è non solamente obbidito come Rè; ma quasi adorato come Dio. Conciosia che in ogni prouincia vi è vn ritratto di esso Rè d'oro, che si tiene couer to con vn velo, suor che ne i nouiluny, perche all'hora si scuopre, e tutti i margistrati

Relat. Seconda parte.

E gistrati

gistrati lo visitano, e s'ingenocchiano inanzi, come all'istesso Rè: e non solamente il Rè, ma i presidenti ancora, e giudici sono riueriti di tal sorte, che no si parla loro se non ingenocchio. Il che autisse grandemente gli animi de i po

poli, e li rende schiaui, anzi che sudditi del loro Prencipe.

I forastieri, la cui conuersatione, e prattica potrebbe introdurre qualche alteratione, e nouità nel gouerno, non si ammettono nel regno. Termettono però loro qualche commertio alle mari le per ismaltire, e spusiare quel, che loro quanza delle vettouaglie, ò de' lanori, ch'essi fanno. I mercadanti, che vi trafficano per terra, si cogregano mo'ti insieme, e fanno va capo con titolo di Ambasciatore; e con questa caute a entrano: ma noa gli abbandonano mai eli officialize ministri del Rè. Manè anco i naturali possino psi ir fuor del pae se senza licenza: e la licenza non si concede, saluo coe à tempo: e per assicu. rarsi del tempo non danno facoltà di vscire, se non per trafficar nauigando con vascelli di centocinquanta botte; e perche con maggiori nani sospettano, che non vogliono andar molto lungi. E finalmente regno regolato di ta maniera, che non bà altra mira, che la pace, e la conservatione dello stato: e per quelto vi fiorisce la giustitia, madre della quiete: e la politica maestra delle leggi; e la industria, figliuola della pace. E non è regno, nè dominio antico, nè moderno meglio regolato di questo. Conciosia che sonno già piu di due mila anni (per quanto essi dimostrano nell'historie toro) che si gouerna con le medesime leggi: e pur noi ci maravigliamo della Republica di Venetia, che si ¿ mantenuta mile e cento anni; e del regno di Francia, che si è conseruato mile e ducento anni. Saranno però da ducento anni, che la China fù oppressa da Tartari; e soffi il dominio intorno à nonanta anni. Presumono assai i chinesi di se stessinelle cose civili, e politiche, alle quali attendono sommamente. Onde so liono dire, ch'essi hanno due occhi; e i popoli d' Europa pusolo; c il re. sto de gli buomin niuno. Parlano così honoratamente di noi altri perlanotitia, che essi hanno de Portoghese, co quali trafficano à Macao, e in altri luo ghi; e per la faama de' Castigliani, che non sono molto lontani da loro alle Filippine, This is a more of potter to entire employed and come of

Forze.

fine of product ward incorrect

D'i puo far giu litio della gente, che noi habbiamo dimostrato di sopra, i puo far giu litio delle sorze della China: conciosia che questa contienue ogni altra sorza. Ma per dirne qua che cosa in particolare, le sorze del Rè della China (perche contentandosi del suo, abhorrisce ogni guerra offensiua) sono piu proportionate alla dissesa, che all'offesa: e piu atte al conservare, che all'ampliare. Le città si reggono, per lo piu, situate sopra siumi nauigabili, con le sosse prosonde, e larghe: con le muradi pietra parte, cruda, parte cotta, così serme, e sode, che nonè cosa credibile. Ne mancano loro torri, e bassioni benissimo intesi. A i consini della Tartaria, per assicurare

fidalla potenta di quei nemici, che altre volte entrarono nella China, e la for ziogarono tra il quarantesimo terzo, & quarantesimo quinto grado, hanno fabricato vna muraglia, che, cominciando alla città di Ochioi, posta tra due montagne altissime, corre seicento miglia verso Oriente, sino a tanto, che s'incotra in pn'altra montagna, che si stende sino all'Oceano. Ali cofini del reano si v. 220no spesse, ma picciole fortezze, fabricate per fermar l'inimico, sino à tanto, che vi cocorrano i presidif vicinise poi gli eserciti reali.I. Retiene in quattrocento groffi villaggi, vn gran numero di gete, cotinuamete feldata. Questi à ogni minimo fegno si spingeno à quella parte, che il bisogno ricerca. Ogni città hà il suo presiniose le sue guardie alle porte:e le porte no solamen te li serrano, ma li sigillano ancora a i suoi tepi; ne aprono prima, ch'il segillo no sia diligentemente riconosciuto ma la loro militia cosi equestro, come pede stre, e terrestre, come maritima, è piu presto numerosa, e be prouista di monitionise di cose necessarie;e sopra tutto ben ordinata, che valorosa e vagliarda. perche i naturali; si per la souerchia morbidezza del paese, come per la forma del governo, che gli avilifce grademente, e li rende timidi, e codardi mostrano poco ardimento, e core. Di forastieri non a vagliono, fuor che di quei. che hano fatti schiaui nelle querre: e li madano ne' piu l'ntani paesi; oue sernono, con vn fegno, che li distingue da gli altri, piu presto con an mo di sibiani che di soldati ma corre loro infalibi mente il foldo; e non maca il premio al pa lore, c la pena alla viltà ilche giona assai. Quei, che non sono ascritti alla mi'itia, no possono tener arme le forze maritime non sono minori delle terrestri. perche oltra all armate ordinarie per guardia, e per sicu ezza della marina, essendo tutta la China piena di siumi nauigabili, e la costa maritima di porti, edisole, egli è cosafacile in pubisogno metter insieme da 500. sino amille naui grosse, ch'est chiamano Giunchi E non mancano denavi per assoldare. per intrattenere quella maggior fomma, che se possa credere, e di naui, e di gete. Cociosia che molti asseriscono, che l'entrate rea i arrivino a cento venti millioni di fcud ilche quatunque possa parer numerò incredibile a chi vorrà da gli stati di Europa fare stima della China; nondimeno trouarà facilmete fe de appresso quei; che cosiderano la gradezza, c le qualità della prouincia: cioè l'ampiezza del dominio, poco minor dell'Europa, la moltitudine de gli habitanti onde dipende ogni cofa,inestimabile la varietà, e ricchezza delle minere d'oro d'argento, di ferro, e d'altri metalli, l'immesità de i trafachi, fauoriti estremamece da tanti fiumi nauigabili infra terra, e da tăti golfi, e braccia di mare, emporij; e porti alla marina. le dogane, e le gabelle su lamercantia, i tributi personali, e le altre cose simili. Tira tra le altre ce se la decima di turto ciò, che la terra produce: e produce ogni bene formenti, orzi, rifi, p'ue, pue, benche non ne facciano vino, cottone, lino, lana, seta infinita, metalli ci ogni forte givie, bestiami senza coto zuccaro, miele, e reubarbaro, canfora, vermi-अस्तिहरू

Plione, quado, odoramenti di piu forti, e tra gli altri il mufchio. il datio del Sale slamente della cittàdi Cantonsche non è delle piu grandi, nè piu traffiche. noli, rende cento ottanta mila scudi; e la decima del riso di pna terra mediocre della giuriditione della sudetta città, importa piu di cento mila scudi. Onde si può far giuditio dell'altre cose. Tira tributo anche dal guadagno del-·le mercirici. non lascia a i sudditi altro che il vito, & il vestito quotidiano. non ha sotto di se Conti, ò Signori d'altra sorte, ne persone particolari di gran de ricchezza Onde effendo il regno immenso, e l'entrate quasi tutte in mano del Rè, non è merau glia, ch'egline caui numero incredibile di scudi. Due co se rendono poi anche più credibile questa somma. L'una, che non pagano ogni cosa in denari, ma in parte roba, fieni, pagla, risi, grani, seta, cottoni: l'altra che di ce- to venti millioni, il Rène spendono quasi tre quarti all'anno. Si che rscendoli di mano que, che tira da i popoli; non è meraviglia, che i popoli possino all'incontro renderlo à lui a' anno in anno. Perche si come l'acqua tan to monta, quanto cala; cosi i tributi tanto possono facilmente importare, quanto è l'intertenimento, che i popoli riceuono dal Rè: e tauto esti possono pagare, quanto egli spende nel paese dico nel paese: perche se la spesa si facesse uor di casa; in quel caso le grauezze cosumarebbono doppiamente i popoli, perche gli pscirebbe fuor di mano il denaro, ela roba, fenza speranza di emolumento, ò di frutto alcuno. Ma di questo noi habbiamo parlato a bastan za nella ragion di Stato.

in the sea of the book to a wear Prencipi confinanti one was the interestion Er terrail Rè della China non hà Prencipi, la cui potenza egli debba temere, fuor che il gran Cam della Tartaria (perche tutti gli altri lo riconoscono per soprano signore) contra questo nemico li Re passati hanno fabricato quella stupenda muraglia; ma per mare confinano co' Giaponesi, e co' Castigliani, il Giapone dista variamente dalla China. da Goto, Isola del Giapone alla cettà di Liampò contano sessinta leghe, à Cantone ducentononantasette I. Giaponesi infestano scorrendo le loro marine danno spesse volte in terra; e saccomettono il paese trauagliano finalmente la China piu con ladronecci, e con affaßinamenti, che con guerre, ò con arme giuste, perche effendo il Giapone diniso in piu Isole, e in pary principatitutti quasi discordi, non, si possono mouere contra vn regno della China, se non debolissimamente. Sono però molto piu animosi, e guerrieri, che i Chincsi. Si dice, che Nabunanga, che si stima hoggi signore d'una gran parte del Giapone, habbia animo di far la impresa della China. Dall'altra parte confinano con le Filippine, posedute da gli Spagnuoli; de' quali essi hanno grandissimo sospetto; e con molta ragione. Conciosia che le Filippine sono in sito attisimo a trauagliare la China: e gli Spagnuoli conoscono molto bene l'importaza di quel regno. Ma il Rè Fi lippo desideros piu della propagatione della nostra santa Fede, che dell'ampliatione

pliatione de gli stati suoi, affai grandi senza altro, tenta ogni via, accioche vi entri pacificamente l'Euangelio. Et già pare, che Dio N.S. vi habbia aperta qualche porta conci sta, che se bene i Chinesi non ammettono ne i paesi 'oro forastieri, come habbiamo dimostrato altrone; nondimeno a'cuni pad i Giesuiti con molta arte, e non minor patienza, mossi da vn desiderio intenso della gloria di Dio, e dell'ampliatione della sua fanta Legge in pu campo così patiofo, come è quello, sono entrati dentro, e guadagnatasi la gratia d'alcuni magistrati, hanno ottenuto prini egio di natura ità, massime il Padre Michiel Ruggiero. Questo venne l'anno 1590. in Europa à dar conto di quel, che passaua. Mentre che io scriueuo queste cose, vennero auiso che due padri restati in quel regno, haueuano patite diuerse persecutioni. e sinalmente erano stati costretti à partirsi dalla città, oue haueuano messo casa, e conuertiti alcuni; e a ridursi piu verso la marina.

Hanno anche qua'che fospetto de i Portoghesi. questi trasicando per quei mari, s'acquistarono prima credito grande sotto la condotta di Fernando di Audrada, per il saggio di moderatione, e di giustitia, ch'egli diede nell'Iso'a di Tamo. Costui arriuò prima d'altro Portoghese alla città di Cantan: e mile in terra l'omaso Petreio, Ambasciatore del Rè Emmanuel. ma essendo poi capitatilà a'tri Capitani, co' loro cattiui portamenti furono cagione, che l'ambasciatore fu preso per spione, e messo in prigione; oue fini miserabilmen

tei suoi giorni: e gli altri furono trattati da nemici.

Finalmente dopò molti anni fù concesso a i Portoghesi fermarsi, per cag'one di mercadantia nell'isoletta di Macao, oue hanno fondato quasi vna co lonia, benche molto debole; perche sono affatto soggetti all'arbitrio de i Chinesi. iquali, insospettiti dell'ingegno, e valor loro; dell'amicitia, e dell'intelligenza, ch'essi hanno co' Castigliani delle Filippine, restringono loro ugni giorno la ibertà di trafficare: e cercano di far si, che da se stessi, abbandonino Macao: e si ritirino all'India.

Asciando ai confini della Chinail regno di Caucinchina, delquale noi di Siam de maggiori anch'esso dell'Asia. Prende il nome da Siam, città po sta alla bocca del fiume Menam. li dicono anche regno di Sornao. si stende da Leuante à Ponente dalla città di Campaa à quella di Tauai. nel quale spatio entrano cinquecento leghe di marina. Egli è vero che g'i Arabine hanno vsurpato più di ducento con le terre di Pantane, di Paam, di Ior, di Malacca (che fù poi tolta à costoro da i Portoghesi) di Pera. Da mezo di à tramontana si stende da Sincapura, che stà in mezo grado, sino ai Gueoni, che stanno in ventinoue gradi. e suo è il lago di Chiamai, che e lontano dal mare seicento miglia. Ne mediterranei si allarga da i confini di Cauchina ~ 3 Relat. Seconda Parte

oltre al siume Aua; oue possiede il regno di Chencran. Si che i suoi sono insieme co'l lago Chynay, i fiumi Menon, che vuol dire capitano d'acque, Menam, Caipumo, Aua, che ne rendono tutte quelle contrade incredibilmente
fertili d'ogni vettouaglia. La piu parte del paese cinta d'ogni intorno dalle
montagne di Aua, Brema, Iangoma, è di sito piano, e assai simile all'Egitto.
Abbonda di vettouaglie, Elesanti, caualli, pepe, oro, stagno. Nella parte
Orientale hà selue immense piene di l'igri, Leoni, Onze, Mariche, contiene i
regni di Camboia, siam, Muantia, Brema, Caipumo, è Chencran.

V bbidiscono al Rè di Siam i popoli Lai posti à tramontana de i regni di Muantai, e di Caumua:e sono divisi intre regni come habb amo dimostrato altroue: il primo è fangoma, il secondo di Cucrai, il terzo di Lancaan, vicino à Caucinchina: questi habitano vn paese piano, e ricco: oue scendo noi Gueoni (il cui paese Marco Polo chiama Cangigù) dalle loro montagne per desiderio di carne humana, ne fanno horribile beccarie: per paura di costoro i Lai viuono sotto la maggioranza del Rè di Siam, ma con poca vbbidienza

per le spesse loro ribellioni.

### Ricchezze.

The said of the sa

A ricchezza di questo regno, si comprende dalla fertilità sua. Conciosache, essendo posto in pu pacse piano, rigato da nobilissimi, e großimi fiumi, che con opportuna inondatione rigano, e fecondano insieme, à guisa del Nilo, i terreni non si può dire quanto copiosi siano d'ogni bene. Produce rih. e biane infinite, canalli, Elefanti, animali domestici senza numero; oro. Stagno, metalli. l'argento li viene da popoli Lai Questa grassezza della terra fa che i popoli s'ingolfino grandemente nelle del tie, e ne piaceri. Attendono all'agricoltura; ma si dilettano poco dell'arti: onde non è di molto commertio: si celebrano tre città tra l'altre. La pima Camboia posta su le Meicon, ò Menon fiume, che nasce nella China; e îngrossa per strada con tanti fiumi, e tante acque, che nello sboccare, che egli fa nell'Oceano, non li bastando il letto ordinario, per la forza dell'acque, che si danno la caccia l'una à l'altra, rompe, e taglia la terra in mille parti; e forma pn lago, quasi vn'altra Meotide, lungo piu di settanta leghe. Meicon vuol dire capitano d'acque, Menon madre d'acque. L'altra è Siam, la cui grandez, a da il nome à tutto il regno. è città grossissima, e di trassico meraniglioso. ilche si puo conoscere da questo, che vn Padre Giesuitascriue, che oltre a i naturali, vi sono da trenta mile fuochi di Arabi. La terza è V dia mag giore anche di Siam ; perche si dice che fa quattrocento mila vicini: che per il fiume Caipumo (fu'l quale ela siede) scorrono ducento mila barchette; e altre cose tali assai. handles small Princers ince of the he proforze.

Forze.

TERè di Siam viue molto alla grade: tiene sei mila huomini di guardia, e du cento Elefanti per grandezza: e nè ha trenta mila, de' quali tre mila sono da querra: ilche, atteso il prezzo, e la spesa di si fatti animali, si deue stimar cosa grandisima. Il suo dominio è piu despotico, c'e regio, conciosia, ch'e liè padrone di tutto il terreno de' suoi paesi; e l'afflitta a i lauoratori per pn tanto; ò lo dà a' Baroni per loro trattenimento à tempo, ò in vita, ma non mai con ragione hereditaria. Dà anche a i baroni città, e terre con giuridittione d tempo, ò in vita, con obligo di servire in guerra con piu, ò manco fan ti, caualli, ò elefanti; co'l qual modo egli hà venti mila caualli, ducento cinquanta mile fanti pagati, senza grauar altramente il regno: ma s'egli volesse mettere insieme maggiori forze menterchbono à vn conto d'huomini:perche il regno è grande, e le città, e terre mo to popolese, e piene. Conciosia. c'e solamente la città di V dia, che è capo del regno di Siam, e sedia del Rè, manda fuora cinquanta mila homini; e benche egli sia padrone di noue regni, non si serue in guerra, se non de i S'ami, che habitano due regni, quel de Siam, ch'essi chiamano Chaumua, e quel di Muantai, oue è la città d'V dia. Seguono tre regni de i Lai: e due altri alla marina, cioè quei di Como, e di Camboia. A Ponente è il regno di Caidoco, & à Tramontana quel di Brema, ch'altri dicono Barma, altri Brama, come suolauuenire ne i nomi ba: bari. Perche la speranza d'arricchire, e di acquistar grandezza in questo regno depende tutta dall'arme: anche mentre Stanno in pace si fa grande esercitio di querra; e alcune feste, che fa il Rè ogni anno nella città di V dia, si referiscono tutte à vso di militia. V na se ne fa nel fiume Menam, oue combattono piu di tre mila Parai, divisi in due bande. Cambattono anche a cavallo, & con elefanti, e a piedi con spada, e scudo; & in caccie di animali sieri. Il resto della vita lo spendono in delitie, e in vity.

### Princip confinanti.

Isiamesi consinano à Leuante con Caucinchina, tra la qual prouincia, e loro, stanno selue immense, piene di Leoni, Tigre, Onze, Mariche, elesanti, che non comportano, che quei popoli possano tra se guerreggiare. Oltra
che essendo amendue questi regni sotto il Rè della China (à cui mandano
ogni anno Ambasciatori) viuono tra loro in pace. Verso il lago (hyamay,
cosinan co' Chinesi: alla marina co gli Arabi, e co' Portoghesi; de quali que li
gli hanno tolto le città di Patane, Paan, Ior, Perea: questi Malacca, e il suo
regno: e in tutto l'hanno spogliato di piu di ducento leghe di costa. Ma contentandosi gli rni, e gli altri della marina; onde cauano per le entrate, e l'uscita della robba, grosse entrate; & non hauendo forze bastanti i sar imprese

piu adentro terra, flanno in pace co'l Re di Siam. Da Ponente il regno di Siam confina con quel di Pegù , che à guifa d'una meza luna giace tra i mon ti habitati da' Brami, e da Ia gomi; e si stende lungo il mare, dalla città di Rei, posta sula marina nel decimo quarto grado, e un terzo, sino à Sedoch. che stà nel diciotte simo, pur su la costa del mare, spatio di nonanta leghe; e si allarga introterra poco meno. Le passa per mezo il Pegù, fiume, che crescendo in tempi determinaci, si allarga per quelle amene campagne, tanto dirottamente, che ti rappresenta quasi vn braccio di mare, largo tenta leshe: one calato ch'esli è ritornato entro il suo letto, cresce douitiosamete tut to ciò, che il clima comporta. Si che il Pegù no hà punto d'inuicia all' Egitto: i suoi porti principali sono Pegù, soprail fiume dell'iste so nome: Tauai, Mar tabane, Cosmin: à Framontana i Samie si confinano con i Gueoni, habitatori d'asprissime montagne: tra i quali, e Siam stanno i Lat, che lo circondano tutto da I ramontana e da Leuante: lungo il fiume Mecon, e vanno à confinare con la China, e con Campa, e con Camboia. V bbidiscono i Lai al Rê di Siam, per paura de' Gueoni, da' quali egli li difende: che feciò non fosse, sarebbono bormai destrutti da quei popoli. Contra questi si mosse il Rè di Siam, saranno quaranta anni, con pentimila caualli (che se bene sono piccoli, sopportano però grandemente i trauaglio) e 250. mila fanti, e diecemila elifanti, tra da guerra, e da foma (nº n è regno, che habbia maggior copia di elefanti, che piu se ne serua) condusse anco vn gran numero di buoi, e di bufali da soma, che quando mancaua la vettouaglia, seruiuano di provisione.

### Alteratione del Regno di Siam, e di Pegù.

CIn qui noi habbiamo parlato de i regni di Siam, e di Pegù, secondo che Tauano quando i Portoghesi entrarono nell'India:ma da quel tempo in quale cose sisono alterate grandemente in questo modo. V bidiuano vià al Rè di Pegù alcuni regni de i Brami, lungo il fiume, resfo il lago Chyamay, oue egli teneua i suoi luogotenenti. Saranno circa se sant'anni, che pn suo luogotenente nel regno di Tangue confidato nel gran seguito, ch'egli haueua enell'auttorità acquistata con le prodezze fatte, si rivoltò contra il Rè, eli tolfe,ammazzando tutti i principali il regno; e di piu prefe le città, e i regni di Prom, Melintay, Calam, Bacam, Mirandu, Aua, tutti habitati dai Brami, che corrono ver so Settentrione piu di centocinquata legbe; tentò anche l'impresa di Siam, e arrivò sino alla vista di Udia, capo del regno di Muantay; ma no pote operar nulla. Entrò in quell'impresa co trecento mila persone; spese tre mesi in aprivsi la strada per monti asprissimi, per selue immense, e per luoghi inaccessibili; oue perdè ceto ventimila huomini, e fè ducento mila huomini di Siamesi prigioni . Ritornato poi à casa , assalì il regno istesso di Pegu,

Pegu, e lo conquise: e poi l'anno 1567. ritornò all'impresa di Siam: vinse il Re, che si vec se co'l veleno; mai figliuoli restorno prigioni; e conquistò buona parte di quel regno. Costui, e i suoi successori (perchela loro grandez za cominciò con l'acquisto de i regni de i Bram ) si chiama da gli historici mo derni Rè di Brama (come altri dicono) di Barma. Ma i Portoghesi dalla par te piu nobile, e più conosciuta de suoi acquisti, il chiamano Re di Pegù. Ha poi tentata piu d'una volta la città d'V dia con vn milione, e piu di persone: ilche, acciò non paia cosa fauolosa (perche habbiamo à dire altroue cose simili) non ci par fuor di proposito dimostrar qui onde sia, che in quelle contrade, e in altre si mettono eserciti cosi grossi in campagna. Diciamo dunque in prima, che le guerre o si fanno aituoi confini, ò in paesi lontani non può guerreggiare ne con eserciti gross, ne per molto tempo, chi non hà gagliarde entrate, e copia in pronto di moneta. Perche si come senza neruo non si possono muouere le membra del nostro corpo; ne continuar il moto; cosi gli escreiti ne si amassano, ne si possono spingere oue bisogna; ne mantener rniti nell'impresa senza denaro corrente, che li rinfreschi a' suo: tempis e tiri loro dietro arme, monitioni, vettouaglie, e l'altre cose necessarie all'uso della vita, & al maneggio dell'arme. E perche le entrate de' Principi (come la facoltà e i sudditi, onde quelle si cauano) sono limitate; e cauandosi vno, ò due anni quantita di danari fuor del tuo prese, s'imponerirà presto, e resterà sausto, e puoto d'oro, e d'argento: quindi procede che le guerre lontane non si possono imprendere, e molto meno continuare, se non da principi, che habbi tesori accumulati di lunga mano, è minere indeficienti : e i tesori, per grandi che stano; haueranno in poco spatio di tempo fine. Conciosia che quel che si raccoglie in tempo di pace à minuto, si spende in tempo di guerra in grosso; e vn'anno di guerra consuma i frutti di molti anni in pace. Onde un Capitano Portoghese disse con molta ragione al Re Don Seba-Stiano, mentre consultana la impresa di Barbaria, che per quella guerra vi bisognauano tre torrenti; puo d'huomini, l'altro di vettouaglie, eil terzo di denari : e queil altro diceua molto bene che per far guerra vi bi: Jognaua denaro senza sine; ma se ogni guerra ricerca spesa grande, quella che si fa lungi da casa, la vhol immensa, infinita, e che auanzi la opinione d'ogni uno : ilche ba prouato il gran Turco nella impresa di Persia: oue un prencipe di tanta potenza ha consumato le sue casende, e tesori, in talmaniera, che egli è stato nevessario e abbassar le leghe dell'oro, e dell'argento; e alzarne il prezzo al doppio: e comportar la falsificatione delle monete, e mille cose simili; per le quali i Gianizeri si sono piu di vna volta amutinati ; e hanno corso furiosamente la città di Costantinopoli, & abbruggiato, e saccomesso gran parte. Nè il Rè Catholico potiebbe sostenere il peso di tante guerre ; e in paesi tanto lontani si lungo tempo con

le facoltà di Spagna. Il Signor Dio gli bà dato pn'a'tre monde, piene diminere inefauste d'argento, e divene e fiumi d'oro, che lo rinfrescano ogni annose lo rinforzano di nuovi tofi ri, che li vengono di là su le flotte per saccor fore per servitio della Santa Chiefa, in Europa, perche il devero è quello, che pnisce ela gente, e le vett uaglie, e le munitioni in vn luogo : e le nuoue bor qua, por là secondo occorenze, e le recessità ell'imprese. Et è di tantainportanza, che Giouangiacomo Trinulzi, Capitano di tanto nome ricercato delle cose necessarie per far querra, rispose ricercaust tre cose, denaro, denaro, e denaro. Quel ch'io dico s'intende oue la spesa della vuerra si caua dalli tuoi stati; perche alle volte auiene, che la impresa pasce se stessa; e ti sommini-Stra forza per la sua continuatione. cosi gli Vnni, i Vandali, i Gotti, gli Ara bi; & a' tempi de gli aui nostri il gran Tamber'ano, mantennero eserciti grossissimi fuor di casa, perche entrando costoro in provincie quasi sfaciate senza ostacolo, ò contrasto, metteuano a ruba, è à sacco le città, & i contadi; e si pasceuano, e sosteneuano con la preda, e co'l guasto de i paesi il medesimo è auuenuto à itempi nostri à i Portoghesinell'India Orietale, e à i Castigliani nell'Occidentale: e piu à questi, che à quelli. Conciosia che non fu mai natione al mondo, che senza spender quasi nulla del suo, facesse acquisti tanto grandi quanto hanno fatto gli Spagnuoli nella nuoua Spagna, e nel Perù. Ma questo non è cosa cosi facile a tempi nostri, come ne' passati; e meno nell' Europa che nell' Asia, ò nell' Africa, per la copia dell'artegliarie, e per la moltitudine delle fortez ze, bastanti à rattenere per piu mesi, anzi anni, & à stancare ogni possente nemico; come prouarono i Turchi à Zighetto, picciol Castello d'Ongheria. Su'l quale, essendo venuto l'anno M.D.I.XVI. Solimano Rè de Tu chi con trecento cinquanta mila combattenti, l'espugnò finalmente; ma con tantastragge de suoi, che d'un tanto esercito tale, non ne ritornò à casa vn terzo. Si che l'acquisto sù di gran lunga minore, che lo sforzo. ei Portoghesi che nel principio dell'impresa dell'India, fecero, con poca gente, e in poco tempo, acquisti d'importanza essendosi poi quei popo i provisti d'ar tegliaria ancor essi, e di ingegnieri; e fabricato fortezze, e armate, nonsono passati oltra. Il medesimo è auuenuto à gli Spagnuoli nel modo nuouo che dopo quelle prime vittorie hanno trouato nella nuoua Spagnai (hichimechi; e nel Perù i Pilcossoni, i Cirquani, i Cuchi: e sono già vintisette anni, che non hanno potuto guadagnare vn piede di terreno nella valle d'Arauco e di Tecapel nel regno di Chile, oue quelle genti hauendo visto, che gli Spagnuoli an cora muoiono a' colpi di freccie, e d'altre arme loro non li banno piu in quel concetto, che li haueuano di figliuoli del Cie'o, e di gente immortale: e con la sperienza, e pratica non temono piu i canalli, ne gli archibugi.

Mase la guerra non si fa 'ungi da casa non è disficil cosa il mettere insieme, in poco tempo, eserciti grossi: come leggiamo de Crotoniati; e di Sibariti. e per non addure essempi tanto antichi, leggiamo, che i Gantesi, popoli di Fiandra, si sono alle volte opposti alla potenza delli Rè di Francia con ottan tamile combattenti in putratto perche, essendo il loro par se abbandante, e. ben popolato, e guerreggiandosi a i confini, ogni pno con provisione a alquan ti giorni, per il suo sostegno, correua alla guerra. ma non potcuano continuare lungo tempo nell'impresa; perche mancaualoro il denaro, e la provisione: & crano sforzati à ritornare, chi al capo, chi alla bottega, chi al fonda-20; onde tirauano il loro sostegno. Cosigli Scozzesi, che per mancamento di denari, non hanno mai fatto impresa di conto fuor dell'isola; ne i bisogni della patria bann feesse volte messo insieme vn gran numero d'huomini in vn lubit : e con essi à asalito i nemici, à dissesoi confini. come faceuano anche i Romani, che per alcuni secoli, mentre guerreggiauano contra i popoli vicini à Roma faceuano il mestier dell'arme alspese loro, perche psciuano fuora pronisti per puo, ò due giorni di cibi, e di qualche altra cosanecessaria; e con pn fatto d'arme, finiuano in poche hore la guerra; ma la lunghezza dell'impresa di Veio, sforzo il Senato à dar soldo alla gente, ma il mettere insieme eserciti per le imprese vicine, senza molta spesa, e di gran lunga piu facile ne paesi Orientali, e nell' Africa, che ne'l' Europa; e le ragioni sono molte. Primai paesi sono pniuersalmente piu abbondanti, e piu copiosi delle cose necessarie alla vitahumana. appresso i popoli meridionali, eg'i Orientali si contentano, per lo piu di manco, che noi. Sono parchi nel mangiarc, e piu simplici. perche d'Europa mangiano, e beuono non solo per nudrirst, ma per armarsi anche contra il freddo, ma quelli non riceuono dalle viuande a'tro; che i nutrimento. Il vino che apo noi, e di fefamaggiore, che il pane, apo loronon si troua: e le acque sono molto migliori, che le nostrane. L'arte de i cuochi non è così assotigliata tra loro, come tra noi; nè la gola psa à si esquifite delicatzze. I Turchi finiscono i loro banchetti co'l riso, e co'l castrato: ne il vestir de gli Orientali è di spesa pari alla nostra. Vanno megi nudi alla guerra: ne si coprono altro che le pergogne, onde auiene, che non è tra loro quella moltitudine d'arti, e d'artefici, che tra noi; oue la parte de lauori, che si fanno appartenenti al vestito, e all'ornamento della persona; i panni di tanti sorti, e di lana, e di seta, e di lino: la varietà delle feggie, la vaghezza de' colori, la pompa de gli adobamenti, e l'altre cose tali. Matra quei popoli tuttala spesa, si risolue, in gran parte in vn pezzo di bambasina, che li cuopre dall' imbelico fino à i ginocchi. Per lequali cagioni piu facilmente se manteranno là diece m la soldati, che tra noi quaranta mila. Aggiungi, che la spesa dell'artigliaria, delle monitioni, e del servitio e de' caualli, e de gli huomini, e dell'altre cofe che si ricercano per il maneggio di esa, è di spesa inestimabile; dellaquale sono liberi la più parte de i popoli Orientali, massime quei, che non hanno prattica d'Arabi, ò di Portoghesi, e che habitano nelle

76

nelle prouincie mediterranee. Ma non è di lieue momento, che i sudetti popo li vanno alla guerra senza arme diffensiue, senza corazze, senza morione, sen za magle, senza piastre, nellequali noi spendiamo assai; en nle conduciamo da pn luogo à pn'altro senza pn'altra spesa, metto differenti in ciò dai Romani, iqua i, andando alla guerra, portanano adosso le arme offensine, ele diffensiue, e bene spesso anche i loro vito per dieci, e piu giorni. Onde Virgilio chiama questa carica; iniustum fasiem: perche clla era quasi smisurata. Hor bauendo quei popoli tanti vantaggi della fecondità del paese, della facilità di pascersi, di vestirsi, e di armarsi, egli è cosa facile, che in vn bisogno mettano insieme esserciti molto maggiori, che noi, che siamo bisognosi d'infinite cofe; dellequali essi non hanno pur notitia. Così leggiamo cose grandissime de gli eserciti de gli Assiri, e de gli Etiopi, di Belo, di Nino, di Semiramide, di Cambise, di Ciro, di Dario, di Sesostre, di Sesac; e ne tempi meno antichi de gli Arabi, de Tartari, de' Mogori, e d'altri e per non allegare essempi tanto lontani; anzi per recar fede, e credibilità alle cose passate co successi presenti, egli è cosa celebrata con le lettere, e de Padri Gesuiti, e de Capitani Portoghesi, quella che auuenne in Angola l'anno del Signore mile cinquecento ottanta quattro. Angola è vna provincia nobile, e ricca della Etiopia Occidentale, vicina al regno di Congo. Quini Paolo Dias, Capitano Portoghefe, il secondo giorno di Febraio, hebbe incotro vn'esercito d'un milione, e ducento mila Etiopi, che li mose contra il Rè d'Ango a, che su da lui con incredibile felicità, non per forza d'arme, ma per benignità di Dio, rotto, e messo in fuga. dallaquale cosa, oltra a gli altri riscontri, io ne hebbi pieno ragguaglio da Odoardo Lopes Portoghese, che di quel temp'era co'l Rè di Congo. Ma egli è vero, che gli eserciti cosi numerosi durano poco: e sono piu similia i torrenti, che ai siumi; & a i nembi che alle pioggie. Perche, se bene si possono mettere insieme; non si mantengono però, se non quanto dura la prouisione ch'essi portano seco da casa. Onde auuiene, che si dissoluono in pochi giorni, e abbandonano l'impresa, non a mezo il corso ma su le mosse perche non menano seco cosa, che tiri loro dietro i mercadanti, e i piuandieri con le cose necessarie, per sostegno della vita, e per vso della guerra. Oltra che, per prouedere vn milione di soldati di ciò, che loro bisogna, sarebbe necessario vn'altro milione di huomini, di carriaggi, di bestie da soma, di ragazzi mercadanti, viuandieri, che andasse loro dietro, e a tanta moltitudine non potrebbono prouedere ne i fiumi d'acqua, nè le campagne di biaue, nè la terra di alloggiamenti.onde bisognarebbe che da se stesso rouinasse, e si riducesse. in niente. Quei Rè Orientali, che misero insieme eserciti straordinarij in campagna, e li condussero alla guerra in paesi lontani, conoscendo molto bene quel, che noi diciamo, fecero prima grossissime provisioni di denari, e di vetto naglie, di monitioni, e d'ogni altro apparecchio ne cessario . Tra gli altri Serse

Libro Secondo

che mise insteme il maggior esercito, così per mare come per terra, che si sappia, spese nell'apparecchio dell'impresa sette anni. Ma ritornando al Rè di Barma, egli prese anche, questi anni adietro i porti di Martabane, e di Ternaseri. e poi rinoltando l'arme bor a tramontana hor a ponente, tranagliò i prencipi di Caor, e di l'ipura. prese il regno d'Aracam (allaqua'e impresa menò trecento mila combattenti, e quaranta mila elefanti) e di Macin. Aracam è di parse montuoso, e cinto quasi d'intorno di selue spatiose, che li fanno muraglia, e riparo. La città maestra, che dà nome al r gno, siede sopra vn fiume quindeci leghe lungi dal mare e trentacinque da Catigan. Macin è regno ricco di Alo è. ilqual legno (che gli Arabi chiamano Calambuco, altri legno di Aquila) è per l'odor soauissimo, stimato quasi da tutti quei popoli Orientail a pefo d'argento. l'ufano nell' India, e in Cambaia nell'esequie de' prencipi grandi, e ne bagni, e in simili dilicatezze. nasce, per lo piu, nelle piu aspre montagne di Campa, di Cambogia di Macin quel, che viene in queste nostre contrade non è in conto alcuno apo loro.

Io inte do, che nel reguo di Congo, e di Angola, e ne vicini paesi se ne troua del buo o, e fino: che i naturali vsano per rimedio, e medicina di varie loro malatie. Mase ciò è vero, io mi marauiglio, che i Portoghesi non me faccino capitale.

politic wester RE DI NARSINGA.

No de' piu poderosi Prencipi, che siano tra l'Indo, e i Gange, si è il Re di Narsinga. conciosia ch'egli è padrone d'un paese, situato tra il monte Gate, e il golfo di Bengala tra il campo di Guadauerin, e quello di Comorin, spatio di ducento teghe de piu abbondanti, e de piu copiosi dell' India. Perche l'acque caggiono giù da i monti accolte hora in fiumi hora in ruscelli hora in laghi, ò stagni, rinfrescano marau gliosamente, e inassiano il terreno. e questa copia d'acqua, aiutata dal caldo del Sole, fa far cuse grandi per la propagatione delle biaue, e de' bestiami. Abbanda massime di risi di piu sorti, d'uccellami, di fiere, animali domestici, massime bufali, elefanti: minere di gemme, e di metalli. Non produce caualli di guerra; ma ne hà però quantità da i mercadanti, che li conducono d'Arabia, e di Persia. il che fanno anche à gara i Prencipi del Decan. Habitano entro i confini sudetti del regno di Nar singa cinque nationi differeti, tra loro di lingua. hà in piu molti buoni luoghi sul Oceano Indico.perche a lui appartiene la prouincia detta Canarà, à Concans oue sie dono le terre, e i porti di Manga'or, Mayander, Battica'à, Onor, benche i Portoghesi tirano tributoda Batticalà, è già, sonno alcuni anni, oca cuparono Onor. Sono nel regno due città regie; dellequali vna si chiama Narsinga; e l'altra B. snagar. Unde il Prencipe vien detto Rè hora di Bisnagar, hora di Narsinga. Forze .

Forze. the A wat good "

CI tiene per cosa certa, che il Rè di Narsinga habbia dodici millioni di scu-Idi d'entrata; e che di questi ne auanzi tre, ò due, e mezo all'anno tutto il resto spende e, li in rn grosso corpo di militia di quaranta mila Nairi e ven ti mila caualli, ch'egli intertiene cosi in tempo di pace, come in tempo di guerra. Ma ne' bisogni mette numero mo'to maggiore di gente in campagna. Conciolia, ch'eg'i tiene ducento Capitani; a' quali comparte i terreni del suo stato, con obligo, d'hauer in pronto tanto numero di caualli fanti, elefanti, e sono cosi grosse queste entrate, che alcuno de Capitani sudetti arrinaa on millione all'anno, ilche non deue parer cosa incredibile; perche qui (come nella maggior parte d'Oriente tutti i terreni, boschi, minere, e sino all'acqua di a'cuni fiumi è de' Prencipi, imperò che nissuno si può lauar con l'acqua del Gange, the corre per it regno di Bengalà; ò della Ganga, the corre per il regno di Orissa, senza pagar datio à quelli Rè. e il Rè medesimo di Narsinga compera l'acqua de sudetti siumi, che si fa portare di lontano per bagnarsi, e purgarsi superstitiosamente con essa. Onde, essendo il Re padrone de i fonti del suo stato (non resta a i popoli altro, che le braccia, e la fatica (egli è cosa perisimile, che compartendo egli tutto ciò, che se ne caua a'entrata, tra lui, & i Capitani sudetti (egli ne tira on terzo per se, egli altri due terzi restano a i capitani ) alcuni di loro tirino somme grandissime. Dalche si vede che la piu parte de i prencipi Orientali, perche non hanno per fine nè la pace, nè la giustitia;ma la vittoria,e la potenza,riuole no tutte le loro facoltà all'intertenimento della militiaze di altro non si curano. Onde auuiene, ch'essi possino mantenere; e mantenghino in effetto, numero incredibile a noi, di gente a piede, e a cauallo. Ma per render probabile la toro possanza sarà bene che noi consideriamo quel che potrebbe fare un gran Prencipe Christiano ilqual fosse padrone di tutti i fondi, e terreni del suo stato. Si stima, che tutto quello, che si caua da i terreni della Francia moti a quindeci millioni di scudise no bà la Francia minere d'oro, ò d'argento) vn'anno per l'altro, de' quali sei ne tira il clero, un e mezo è del dominio del Rè; il resto de gli altri, che bauno entrate: e con tutto ciò i contadini in quel regno viuono largamente e in Lenante, massime nell'Indias no (come anche in Polonia, e in Lituania) in conto di schiani. Si che i Prencipi Orientali, canarebbono di Francia molto mag gior entrata. Hà poi il Rè Christianissimo intorno a otto millioni di seudi di entrata ordinaria, che si caua dalle gabelle, e da datij quanto piu potente sarebbe egli se oltra questa, nellaqua'e consiste la sua grandez za fo sie padrone de i fondi, e de' terreni di tutto il [no regno; e che con quelli mantene ff (come fail Rè di Narfinga,) gete da guerra? certo, che si come, quado la Francia siorina, a pena potena se fere la spesa di 4. mila huomini d'arme, e 6. mila arsieri: con aggiunta cosi fatta materebbe piu di cento cinquanta mila caualli,

Ma ritornando à Marsinga, questo Rè, per tener i suoi Capitani piu à l'erta, esu l'auiso, fa fare ogni anno certe mostre, oue debbono tutti comparire. Iui egli priua di grado quei, che menano manco gente di quel, che porta l'obli go, ò mal conditionata; & all'incontro accarezza, e migliora le conditioni di quelli, che compariscono co'i numero compito, e ben in punto.

1

Hor che forze a possino da vn regno cost ampio, e in maniera ta'e ordinato cauare, si può compren lere da quel che Gionanni di Barros seriue dell'eser cito, che il Re Chrinsnarao menò contra l'Idalcane nell'impresa di Raciol. E perche meglio si intenda io polterò quì, contra l'usanzamia, quel che egll di punto in punto ne dice. Eral'esercito diuiso in piu membri sotto i loro Capitani. Nella panguardia marciaua Camaraique, con mille caualli, diciasette elefanti, e trenta milla pedoni. Trerabicara con due milla caualli, venti elefanti, e cinquanta milla fanti: e dietro à lui Timapanaique con tre milla, ecinquecento caualli, trenta eu fanti, e sessinta m lla fanti. Hadapanaique, che li veniua dietro, menaua cinque m lla caualli cinquanta elefanti, e cento mila fanti. Condomara sei mila caualli, se ff inta elefanti, cento e venti mila fanti. Comora due mila, e cinquecento caualli, quaranta elefanti, e ottanta mila fanti. Gen iraio milie caualli, dieti elefanti, e trenta milla fanti. E do pò lui marciauano due Eunuchi familiari del Rè, con m'lle caualli, quindeci elefanti, e quaranta mila huomini à piedi. Il paggi del Betel menaua ducento caualli, venti elefanti, e quindeci mi'a pedoni. Comarbecca 400. caualli, venti elefanti, otto mila soldati. Veniua poi il Rè con la gente della sua quardia, cioè sei mila caualli, trecento elefanti, e quaranta mila fanti; a i fian chi del quale ma ciaua il Gouernator della città di Bengapor con diuersi Capitani: sotto le cui insegne erano quattro mila e ducento caualli, 25 elefanti, e sessanta mila huomini à piede. O tra à questa gente vi erano due mila caualli, e cento mila huomini divisi in capitanie piccole; che in forma di tras corridori inanzisdi dietro, & a' fianchi scuopriuano il paese; con tal ordine, che in vn tratto si sapeua ogni minima occorrenza. Andauano con costoro dodeci mila acquaroli, ventimila meretrici, e ragazzi, mercadanti, artefici, lauandari, ch'essi chiamano Mainati, buoi, e bufali da soma, senza conto. Al passar d'un siume si conobbe la moltitudine della gente, perche l'acque, che à i primi arriuaua à meza coscia, con dissicoltà porgena acqua per beuere à gli vltimi. Il Rè, prima, che si mouesse à questa impresa, sacrificò, in noue giorni, venti milla settecento trentasai capi d'animali, parte aeroi, parte terrestri; le cui carni si dauano à honor dell'Idolo, à cui si sacrificaua, à poueri. La gente era guernita di veste di cottone tanto serme, e sode, che riparauano, e reggenano à qualunque colpo di lancia, non meno, che pia-Are di ferro: e del medesimo cottone erano armati i caualli, e gli e'efanti: ogni elesante hauena il suo castello; c in esso quattro huomini armati. Porta-2447109

uano, oltra à ciò nei denti certi spadoni, o coltellazzi, che tagliauano tutto ciò che loro veniua inanzi. La fanteria era divisa in arcieri, picchieri, e gente da spadaze targa. e perche questi pltimi psano targhe tanto grandi, che ne vien couerta commodamente tutta la persona non portano a tra arma desen fina. Non voglio lasciar di dire, che in quella guerra, hauendo l'Idalcane messo in gran conquasso con l'artegliaria l'esercito del Rè di Narsinga; esso, fucendo animo à se stesso, e a' suoi, disse parole degne veramente d'un Prencipe:cioè, ch'egli volena piu presto, che l'Idalcane si gloriasse di hauerlo ammazzato, che vinto e facendosi inanzi, rincorò i suoi; e li rese de pecore leoni: e messe in scompiglio, e in rotta l'inimico. Trà l'altre spoglie surono presi quattro mi'a canalli Arabi, cento e'efanti, quattrocento pezzi d'artecliaria großa, oltre alla piccola; buoi, bufali, tende, prigioni senza numero. Furono in questa guerra quaranta Portoghesi con 'Idalcane, e venti co'l Rè di Narsinga; da' quali si è inteso quanto habbiamo detto disopra. Contra questo Rè si sono solleuati ai viorni nostri due Capitani, de' quali pno, che si chiama Virapanai, che risiede in Nagapatan; l'altro, che si dice Veneapatir, si è fatto padrone de luoghi vicini d Malipur.

RE DI CALICVT. Par To Constant of the

IN quella nobilissima parte dell'India, che giace tra li Gate, el Oceano Indico, e si allunga dal capo di Comorin sino al siume Cangierecor, spatio di trecento miglia, non vi è Rè comparabile di potenza, e di grandez za con quei, de quali habbiamo parlato sin'hora, perche il paese è in tante parti tagliato hora da bracci di mare hora da fiumi, bora da lagune, e stagni, che par che la natura istessa l'habbia diviso in piu stati, che sono Travancor, Colan, Cocin, Granganor, Calicut, Tanor, Cananor. Nondimeno saranno settecento anni, che regnò in questa parte Pereimal Rè di tutto il Malabar; che sendosi poi fatto Maomettano, e volendo andar à fini la sua vita alla Mecca, diuise il suo stato, come habbiamo detto altroue, in piu parti. Nondim no volse, che la grandezza rimanesse presso il Rè di Calicut, con titolo di Samorino, che vuol dire Imperatore. ese bene costui èmancato assai della sua poten za, si perche i Portoghesi hanno disuiato buona parte del traffico de' suoi porti, si perchehanno diminuita l'auttorità del Samorino co'l fare spalle a i suoi emuli, ò anche sudditi (come era il Rè di Tanor, e di Cocin) nondimeno egli si mantiene ancora con tanta riputatione, che non è indegno di esser commemorato da noi, almeno per non lasciare questa parte della India cosi nobile, senza mentione di alcuno de suoi prencipi. Il regno di Calicut dunque ha dilunghezza venticinque leghe. la larghezza del Malabar, oue è, non pafsa diece leghe la città, onde prende nome il regno è posta su la riua del mare, oue si stende forse tre miglia; ma con le cose rare, e di poca importanza perche illoro prezzo ordinario è di dieci, quindeci, venti scudi, cosa commune alla più parte de gli edificij moderni dell'oriente, oue gli Arabi, e Portogh si, non habbino messo mano, il suo sostegno consiste in risare, palmeti, bestiami, pesci. Le ricchezze in zenzero, e in pepe; il cui trassico conduce ne suoi porti grandissimi tesori. Conciosia che prima gli Arabi (che sono stati padroni, per molti secoli di tal commertio) e poi i Portoghesi, disprezzando gl'inestimabile pericoli d'una infinita nauigatione, da nonanta anni in quà, r'hanno portato, e vi portano le loro ricchezze per cambiarle co'l pepe, e con cose tali. Onde, si come i Portoghesi hanno arricchito Cocin; così gli Arabi sono stati cagione della grandezza di Calicut, e della possanza del suo Rè. Con ciosa che questo trassico è di tanta consequeuza, che non pure rende i Prencipiricchi con le gabelle, e co' dati; ma sà i mercadanti anche così potenti, che alcuni di loro possono competere con i Duchi d'Europa; e co' Rè di Africa.

N El Malabar non fi guereggia communemente a cauallo; non tanao per-che il paefe non genera caualli (perche ve ne viene vn gran numero di Persia, e d'Arabia) quanto perche il paese no'l comporta. Perche si come nella Suetia i fanti non adoprano picch , nè gli huomini a canallo lancie per la frequenza de' boschi, che ne impediscono il maneggio; così nel Malabar non s'usano ordinariamente caualli per a strettezza del paese, tagliato in mille luoghi, e trauersato hor da fiumi, hor da bracci di mare, hor da lagune. Restadunque, che le forze consistino nella fantaria, e nell'arme naualli. La fantaria è in questi paesi militia tanto ben'ordinata, quanto non si crederebbe facilmente. Primieramente i soldati sono tutti nobili: e si chiamano Nairi, questi giunt., che sono al settimo anno si mettono quasi alla scola della militia; oue si distendono 'oro, per mezo d'huomini in ciò eccellenti, i nerui, e le gionture, cho si vngono spesso d'ogho di Sesamo, con che arriuano a vna agilità quasi incredibile; perche come se non hauessino ossa, volgono i loro membri, e gli piegano ageuolissimamente in ogni parte Saltano e innanzi, e indietro a merauiglia, s'effercitano poi perpetuamente nell'arme : e stimando, che nissuno possa diuenire eccellente in più cose, non attendono, se non a vna sorte d'arme, secondo, che si sentono meglio disposti a vna, che all'altra: l'arme loro eran già l'asta, l'arco, la spada, e'l brocchiero: ma da che i Portoghesi penetrano in quelle parti, hanno talmente appreso l'arte di temperare i metalli, e difondere artigliarie, e di maneggiar'e, che gli archibugi, c la poluere loro è di gran lunga migliore, che la nostra. Vanno alla guerra nudi, fuor che sorto l'ombelico; e non vsano nè morione, ne corfaletti. Onde ne nasce, che siano nelle battaglie, e in ogni fatione militare di singolar agilità, e leggerezza; s'appresenta io inaucdutamente all'inimico; e in vn tratto, quasi Falconi, se ne dillungano. Quando tu credi, che ti siano più lontani; gli hai in vn punto alle spalle, si ch'egli è difficil cosa, e il suggirli, Relat. Seconda Parte.

& il seguitarli, non essendo costoro meno presti a piedische si sosino i Parthi a cauallo; ne meno pericolofa e la lor fuga, che l'incontro. Se bisogna venire alle mani (Ilche esi non fanno se non, ò per necessità, ò con occasione) feriscono per lo più di punta. Portano certe lame di rame, ò d'argento attaccate al manico della spada, il cui suono numeroso serue loro di tromba, ò di tambu. ro per destarli, e per infiammarli alla zuffa. si cuoprono dello scudo in modo, che non ti lasciano facoltà di ferrirli. I rai Nairi v'è poi vn'ordine di soldatische si chiamano Amochi costoro fanno quasi professione, sotto granisime essecrationi, alle quali sottopongono se, e la famigia, e la posterità loro, se non vendicano l'ingiurie fatte a' loro compagni. Ma se viene ammazzato il Re, corrono con tanto furore alla vendetta, che non li ritiene ne il fuoco, ne maggior pericolo. Onde secondo che il numero de gli Amochi e maggiore,ò minore, li Rè dell'India sono stimati più, à meno potenti. Accrescere l'ardire de i Nair, e la franchezza d'animo ne i pericoli, il non hauer moglie propria. Conciosia, che saranno già molti secoli, pn Prencipe di questi paesi (haueua forse qualche prattica della Republica di Platone) v'introdusse la com munità delle donne. S'aggiunge a ciò pna grandisima libertà, e licenza, anzi altericia, e superbia: perche non è lecito ai p'ebei pur accostarsi a vn Naire, altramente sono malamente trattati, & essi mandano innanzi i lor seruitori alle volte delle strade per dar auiso della lor venuta; accioche quelli si ritirino, e si facciano da parte. E s'egli è pero, che i Giaanizeri diuenghino ani mosi nella guerra per la libertà, che si concede loro d'accennare, e di menare nella pace; molto più corraggiosi, e braui d ueranno i Nairi, che non si lasciano pur guardare da gli huomini di bassa lega. Non habitano per ciò ordinariamente nella città, ma fuora; con le case cinte di fosse, e di terreno; di folte siepi, e boschetti, con le strade tante intricate tra se, che paiono labirinthi. Quante forze possa mettere insieme il Rè di Calicut, si può conoscere dall'imprese fatte da lui contra Portoghesi: perche l'anno 1503, egli mise insieme sessanta mila combattenti contra Odoardo Pacieco, Capitano d'Emanuel Re di Portogallo, che difendeua allhora Cocin, e'l suo Re, e ducento vascelli da guerra; e perseuerò nell'impresa cinque mesi, e l'anno 1 529. assediò la fortezza, che i Portoghesi haueuano fatta a Calicut, difesa da Giouanni di Lima, con cento mila combattenti, e continuò la guerra tutto l'inuerno. E benche i Portoghesi mostrassino nella difesa di quella piazza, sommo valore; nondimeno considerando la potenza d quel Re, con le loro mani la rouinarono. Il medesimo Rè con nonanta mila soldati assediò l'anno mille cinquecento settanta uno la fortezza di Ciale, che egli, arrendendo segli il Capitano Portoghese, che vi era dentro, hebbe nelle mani.

Quanto alle forze maritime, egli hà anche mostrato il suo potere più d'una volta. Conciosia che, essendo egli padrone di molti porti, e di molto concorfo, arma ogni volta, che gli piace, groffo numero di vascelli; egli è vero, che hoggidi le forze maritime dell'India cedono di gran lunga tutte, per qua lità di vascelli, e de soldati, ai Portoghesi. Ai quali di grandissimo vantaggio così interra, come in mare l'uso dell'arme difensiue: perche veramente egli è difficil cosa, che vn huamo nudo non tema il ferro; e che vn huomo armato non si senta molto più ardito, che vno disarmato. Unde veggiamo, che i popoli, che non vsano arme difensiue nella guerra, fanno più professione di agilità, che di fortezza, e di combatter fuggendo, che contrastando: e si fidano più della moltitudine, che del valore: e sono priui per lo più di gutl che rende gli efferciti formidabili, che è l'ordinanza .

GRAN MOGOR.

Ar che il paeseposto tra'l Gange, e l'Indo, sia sempre stato sotto Monarchie gra di; pe che, per nonrammentare cose antiche, intorno a gli anni di N. Sig. mille trecento, fù nel regno di Dely un Prencipe Arabo della setta di Maumetto, chiamato Sanofaradin (come scriue Giouanni di Barros) di tan to potere, e valo e, che se disegno d'impadronirsi dell'India: onde, pa titosi da quelle bande, oue hanno la lor origine l'Indo, e'l Gange, con vn'effercito poderoso, soggiogò di mano in mano i Prencipi, e i popoli, che gli si fecero inanzi; sin che giunse al regno di Canarà, che hà principio sopra Caulal siume Bate ;e si stende tra'l Gate, e'lmare di Bengala, sino al capo di Comorin. Hora, essendo egli fatto padrone di vnostato così importante, fece pensiero, e risolutione di rit rnarsi a De y; e lasciò in Canar à per suo luogotenente Habdessa: costui, co'l fauor delle vittorie del suo Rè, e con la sua industria, tolse ai Gentili la più parte di Canarà: e mise insieme va essercito, composto di Maumettani, Gentili, Christiani, infinito. E in questa prosperità, nella quale egli visse venti anni, morì, lasciando Mamudza suo figliuo!o, che sù confermato dal Rè nello stato del padre, con obligo di pagar un certo tributo ogni anno: costui non si curò molto di pagar il tributo, ne d'ubbidire al Rè in altre cose. Auuenne, che Sanosaradin morì in rna guerra, che egli faceua in Persia, e lasciò il figliuolo così debole, e siacco, che Mamudza s'intitolò arditamente Rè di Canarà, ch'egli chiamò Decan, e i popoli Decanini, che vuol dir bastardi. Ordinò poi diciotto capitani, tra i quali diuise il suo dominio, dandone a ciascuno vna parte, con l'entrate loro, con obligo di tener continouamente tanta caualleria, e fanteria. Et accioche questi non hauessino occasione di solleuarsi, non li fece di alto lignaggio ; magli elesse tutti de numero de g i schiaui suoi. e di più vuole, ch'ogn'uno di loro fabricasse in Bider, sua città rea e, on palazzo per suo allog giamento, oue stessino i figl uoli di ciascuno; e che ogni anno tante volte venissero essi personalmente a far residenza nella corte. Ma, perche l'auttorità, fondata altroue, che in vere forze, e in immedieta dipendenza de i sudditi, dura poco, auuenne in breue spatio di

tempo, che eli schiauinon teneuano in conto nissuno il padrone ; e non lo stimauano più, che vna statua; & egli non godena più, che le città di Bider co't suo distretto, facendosi ogn'uno con l'arme in mano padrone, de loro gouerni: e di Capitani diuennero Prencipi: e i più possenti oppressero i più deboli: si che la cofa si ridusse a pochi. I piu samosi sono due: pno, che confina con Cam baia; l'altr che con Narsinga: quello vien chiamato da Portoghesi Nissama'ucco; e questo Ida'c.ne: l'uno, e l'altro di tanta potenza, che l'anno 1571. l'Ida' cane assediò Goà con trentacinque mila caualli, sessanta mila elefanti, ducento cinquanta pezzi d'artiziaria: e il Nissamalucco assediò Caul con forze poco minori; ma con effetto mazziore; perche se bene non espugnò quella piazza, aridusse però all'estremo: e vi perde sotto dodici mila Mori. Hor in quelle medesime contrade, oue allargo il suo Imperio Sanosaradin; Phà allargato da cinquanta anni in quà vn Prencipe di estremo potere, che gli Orientali chiamano il gran Mogor: a quel modo, che noi diciamo i' gran Turco: e si come il Rè di Barma, di cui habbiamo par ato a troue, h sue a i tempi nostri sommamente a terato le cose di Pezù, e di Siam, e de' paesi circonuicini ; così il Mogor hà confuso, e messo sosopra g i stati di quà da Gange : la più commune opinione si è, che i Mogori siano Tartari di natione: Psciti di quel paese, one habitarono gli antichi Massageti, popoli d'innitto va ore nell'arme. Conciosia che senza esser mai stati sotto Imperio d'altri, essi hanno dominato amplissimi regni. Confinano co" Persiani alla riva del fiume Osso: e con esso loro combattono ordinariamente della re'igione, e de'l'Imperio. La lor città maestra è Samarcanda; onde vsci il gran Tamberlane; del cui sangue, e schiatta si vanta d'esser il Prencipe de i Mogori. l'antecessor di questo, che regna al presente, cominciò à farsi nominare nelle parti d'Oriente, e dell'ind a l'anno de Signore 1536. Conciosia cosa, che follecitato dal Rè di Mandoo, à cui Badurio Rè d Cambaia haueua tolto lo stato: venne delle parti Settentrionali à darli focc 160. Dicono, che si menaua dietro vna moltitudise infinita di combattenti; il che si può comprendere da que, che il Maffeo scriue dell'essercito de! Re Badurio: egli riferisce; che il suletto Rè haueua sotto l'insegne cento cinquanta mila caualli; de'quali trentacinque mi'a erano bardati: la fantaria faceua il num roui cinquecento mile. tra questi erano quindeci mile soldati stranieri: e tra questi ottanta Christiani, parte Portoghesi, parte Francesi, capitani là non sò come su la naue Dobriga, rottasi nella spiazgia di Cambaia. L'apparato poi, e le munitioni erano tante, che trapassano quasi i confini della credibilità misurata co' termini delle sorze delli Rè d'Europa. Ma noi habbiamo altroue dimostrato le cagione, per la quali i Prencipi d'O iente, e di mezo giorno possono mettere maggior numero di gente in campagna, che noi strani: e le medesime quasi vagliono per sav credibil

credibile l'incredibile quantità delle munitioni. Perche si come essi possono mettere centenara di migliara d'huomini in arme per il poco, che ci bisogna per armarli, e per pascerli; così anche possono amassare inestimabil quantità di munitioni, e di machine da guerra: perche non menano altro, che, quel che è proprio della guerra; la copia de' vini, la varietà delle viuande, e l'altre cose tali, che non si conducono senza granissima spesa, fastidio, impaccio non hano luogo traloro. ogni cofa è ordinata perferuitio della guerra. il rame, ferro, acciaio, stagno per far artigliarie, e machine il ferro, & il piombo perfar palle: e il ferro, & l'acciaio per far spade: i buoi, egli elefanti per tirarle; le vettouaglie per pascer gli esserciti; i metalli per armarli, le minerese l'entrate per mantenerli. Sono tutti quei prencipi tirani. onde, e p assicu rare, e per ampliare il loro dominio coculcano i popoli, e mettono ogni cosa in mano de'foldati, affinche questi siano a loro piu fed: li, li fanno padroni di ogni cosa. Anzi i Prencipi Maumettani non fidano le piazze, ne l'imprese d'importanza, se non a glischiaui loro, che benè spesso si solleuano, e si fanno padroni de glistati de loro signori, e per mantenersi in posse sso danno loro in preda i popoli. Conciosia, ch'egli è necessario, che la potenza d'un Prencite s'appoegi all'amore de sudditi, ò d'altri, perche colui, che è temuto da tutti, non puo mantenerfi longamente in istato. Hor i tiranni non si potendo promettere l'affettione, e la beneuolenza de popoli, ch'essi trattano non come sud diti,ma come schiaui, e forza, che si appoggiano a soldati; che s'acquistino gli animi, e le volontà loro co'l permetterli ogni libertà, e co'l darli in preda le facoltà de' fudditi.cosi il Turco si appoggia à Gianizzeri, che non conoscono altro non dirò padrone, ma nè anche padre. si fà amar da loro, e loro concede ogni cosa. Così molti Prencipi del Malabar tengono il popolo in luogo di bestie; e fondano il loro dominio ne i Nairi.il Rè di Ormuz, di Cambaia, di Decan, di Acen fanno capitale de gli schiaui. Finalmente, si come vn Prencipe legitimo, e giusto procura di esser amato dal suo popolo, per farsene forte con tra gl'inimici esterni ; così i tiranni sentendosi odiare da i popoli, procurano d'esser ben voluti da gli schiaui, e da soldati, delle cui arme si vagliono per te ner bassi i vassalli, non meno che lontani i nemici stranieri. Hor, riponendo ogni fondamento di grandezza ne soldati, Nairi, ò Gianizzeri, liberi, e schiaui,naturali,ò stranieri,che si siano, egli è forza, che la militia sia tra loro sine d'ogni cosa; e che, per mantenersi forniti, e di gente da guerra, e di monitioni non resparmino cosa alcuna. Hor, ritornando al Re Badurio egli conduceua, co'l numero de soldati, che noi haucmo detto mille bocche di bronzo: e tra queste quattro basi ischi tirati da altre tante centenaia di buoi; cinquecento carra di poluere, e di palle, ducento elefanti armati e di più cinque cento botte piene d'oro, e d'argeto p la paga dell'essercito. Eranui oltre à ciò, molti Prencipi, e Signori con le corti, e col seguito loro, mercadanti, viuan-Relat. Seconda Parte.

dieri . artefici , ragazzi senza conto . con tutto ciò egli fu rotto da Mahamudio in due battaglie. L'una fù vicino alla città di Doceri; l'altra appresso Mandoo. e de questa fug gi egli tranestito, e si saluò in Diù. Quiui ribauutos alquanto dalla paura, mandò ambasciatori à Solimano Rè de l'urchi con pu presente, stimato seicento mila scudi, à dimandar aiuto. Ma poi accorgendost, che le cose sue haueuano bisogno di soccorso presente, s'accordo co' Portoghesi, che gli erano piu vicini. e per renderseli amici, e compagni di guerra, consenti loro in fabricar pua fortezza nell'Isola di Diù. Ma ritornando a Mahumedio, fù la costui fortuna molto simile, à quella di Tamberlane suo antecessore. conciosia che se quello fece tremar la Persia. el'Asia; questo non fece minor rumorenell'India, e in quell'Oriente. Se quello ruppe Baiazette Rè de Turchi: questo sconfisse Badurio Rè di Cambaia, che li menò cotra esfercito assai maggiore. Amedue s'acquistarono il nome di grande ma i Mogori, hauedo conosciuto l'abbodanza dell'India, e gustato la sua fertilità, banno in pochi anni occupato, con vn corfo di perpetue vittorie, quasi tutto ciò, che viace tra'l monte Caucafo, e'l mare: e tra'l Gange, e l'Indo, nelquale sbatio contano quarantafette Regni. Perche Acabar, successore di Mahumu dio, prese Mandabar co la più parte della Cambaia. e di che importazasia questa prouincia, oue sono le famese città di Madabar, di Capanel (questa bà l'ette cinte di muraglia, e siede sopra vn monte, che s'alza in mezo d'un piano)e di Cambaia, che dà nome alia provincia (questa città, per quanto scriuono i Portoghesi fà cento trentamila fuochi (si può comprendere da quel, che noi habbiamo detto dell'essercito del Rè Badurio, e de suoi apparati da guerre. e oltre à ciò se ne può far giuditio dalla sua fertilità. Conciosia che non è paese al mondo più abbondante, e piu ricco di ogni cosa, risi, grani, legumu. zuccari, buoi, animali domestici d'ogni sorte, sete e si dice, che fàse santa mila populationi, che è numero grandissimo. Il Guicciardino scriue, che la Germania inferiore, divisa in diciasette provincie, sà ducento e otto terre murate; centocinquanta privilegiate : e sei milatrecento villavgi con campa nile. Il Regnodi Napoli fa mille e ottocento tra terre, e castelli; la Boemia sottecento ottanta tra castelli, e terre, e trentadue mila ville Nella Francia (per quel che ne scriue Giouanni Bodino) si contano ventisette mila populationi con campanile, oltre à quelle di Borgogna, che non fu insieme con l'altre prouincie in quel tepo descritta. e se bene dal numero delle p pulationi non si deue fare affolutamete giuditio dell'importanza d'un regno; ma dalla gradez; za loro:nodimeno importa anche affai il numero hor la Cambaia fi dee stima re regno amplissimo, e per l'uno, e per l'altro capo. Il medesimo Acabar se à anche impadronito di Bengala regno richissimo. Onde in quel leuante si soleua dire esserui trè Rè.vno di Cabaia:l'altro di Narsinga;e'l terzo di Begala e in però la Bambaia, e la Begala auazano tutte l'altre prouincie infertilità di

tà di terreno, in concorfo di mercadanti. Abbondono amendue sommamente di zuccaro, cottone, bestiami, elefanti, caualli, e in Bengala viene anche bene il pepe lungo, e il zenzero: e quella è trauersata dall'Indo, siume nobilissimo, questa dal Gange, siume de piu celebri dell'uniuerso, oue bà due empory famoli, Satigan, e Catigan. Il medesimo Mogor possiede i regni di Citor, di Mandao, e di Delly, oue egli risiede. Hà gran numero di elefanti, di caualli, di dromedarij: grandissima quantità di artegliarie, e di monitioni da guerra, con le quali cose egli si è fatto formidabile, e tremendo à tutto Leuante. Scriuono in somma, ch'egli mette in campagna trecento mila caualli, & che per gli stati suoi hà cinquanta mila elefanti.

Mami domanderà alcuno, onde viene, che effendo questo Prencipe di tan to potere, e i vicini quasi disarmati, non s'insignorisce del resto dell'india, e del Leuante ? L'ostano molte cose. L'una si è, che si come l'ingegno, e l'arte dell'huomo non può produrre va moto perpetus, effetto proprio della natura,e di Dio, così non è pessibile il dar all'imprese humane corso continuo. Perche quando bene i grandi imperij non siano trauagliati da forze straniere, caggiono sotto il peso dalla lor mole, da se stessi. Non hà concesso alle cose grandi 'o star lungamente, non che perpetuamente nelloro colmo; crescono, ma con patto d'hauer à mancare, e sagliono in alto con certezza di hauer à

In se magnaruunt. cadere.

Di piu, crescendo il dominio, manca l'agilità: e se bene le sorzesono maggiori, restano però inette al moto, no che al corso. No si muouono, se non lentamente, e la prestezza, nelle guerre è di somma importanza. La grandezza de gli acquisti porta seco gelosia, e cura di mantenerli, e di assicurarli: e per fermar bene il piede ne gli acquisti fatti, si ricerca tempo: in tanto i vicini si fortificano, e proueggono à casi loro, e con l'occasione, sugge, e vola via l'ageuolezza de' vincere. Di più, che hà vinto i nemici, teme per ordinario i compagni, e i partecipi, della vittoria, e per assicurarsi daloro, fa di mestieri interromper l'imprese, e sonare, à mezo il corso, alla raccolta. Oltra à ciò, le vittorie rendono i capitani insolenti, e i soldati contumaci, e se ben quegli desiderano passar innanzi, questi non li vogliono seguire: ilche auuenne ad Alessandro Magno, e à Lucullo. Ne si deue pretermettere, che l'impresse grandi, condotte anche à buon fine, arrichischino bene i partico ari: ma per l'ordinario vuotano l'erario del Prencipe di denari, che sono quelli che tengono g i esserciti vniti sotto l'insegne, e pronti alle fattioni. Diciamo di più che vn essercito così numeroso, come sù quello, che Mahamudio menò contra il Rè di Cambaia, con la ruira de i paesi, per li quali passa, e ne quali si ferma, toglie à se medesimo il sostegno, e'l modo di mantenersi. Onde quado bene non sia rotto da i nemici, resta consumato dalla fame, di cui è compagna la peste. Cosi vediamo l'inondationi d'Attila, di Tamberlane, e di simil gete hauer durato poco. All'ncontro hauer fatto maggiori progressi con esserciti piu presto piccioli, che grandi, i Greci, i Macedoni, i Cartaginesi, i Romani, e gli Spagnuoli: perche le cose moderate, à guisa de i siumi, durano: e quel, che non essertuano in vn'anno, lo conducono à sine in due, ò più: ma le cose immoderate, à guisa de i torrenti, fanno più romore, che fatti: precipitano, e ruinano dase stesse: e perciò contra esserciti cosi grossi, non si può pigliar miglior partito, che di temporeggiare, e star su le dissese: e perche è cosa certa, che non si possono lungamente mantenere, b sogna, che in breue per mancamento di vettouaglie, ò di denari, ò per infettione d'aria, ò per morbo, si dissiluano. D piu le prosperità redono gli huomini ciechi; e l'auersità accorticonde la conditione de vincitori pergiora: e de i vinti megliora, ono è di poca cossideratione, che la vittoria racquista co't tempo, nelquale i Prencipi inuecchiano, o il corpo afflitto, o la si rassireda il vigor dell'animo necessary simo nell'imprese di guerra. Fece fede di ciò e Giulio Ces. e Carlo V. Imp.

Osta anche à i progressi de' Mogori la natura de' luoghi. Conciosia che il Caucaso si diffonde per quei confini con mille ram; de quali altri terminano i regni; aleri non contenti di terminarli, li cingono anche d'ogni intorno, à quisa di muraglie; altri seranno affatto; altri difficoltano grandemente i passi: le quali difficoltà vengano ad effer maggiori à i Mogari, che non farebbono ad altri; perche il nerno, elo sforzo della lor militia confifte nella caualleria; che si come domina la cam pagna; così è di poco mometo nella montagna. Di questa qualità sono i confini della Persia: perche, tra gli altri il regno di Sablestan è cinto d'ogn'invorno da quella parte del Caucaso, che i Greci chiama-ono Parapomissi: e non meno attorniato da moti è il Segessian: si che à pena vi può trouare strada il siume Ilmento; anzi ne la Cambaia istessa, oue i Mogori sono cosi possenti, i Resbuti, fattissi forti nella montagna, no ne hanno pna minima paura Costoro sono reliquie de' nobili gentili, iquali quando Cambaia fu primieramente occupata da i Maomettani, si ritirarono à i monti, posti tra la città di Combaia, e la terra di Diù; e qui mantegono col arme in mano la lor franchezza, danneggiando spesse volte il piano. Sonoui poi altri paesi ster li, an i deserti: bisognosi di acqua, non che di altro: quale è quello di Dolcinda à i confini di Cabaia; per doue non è possibile condurre esserciti. S'aggiunge à ciò la perdita del tempo, che i Prencipi di gran dominio, volendo far imprese, consumano necessariamente ne i viaggi: perche l'state possa prima, che si arrivi al luogo destinato. Giuto che ni sei, co i caualli mezo murti, e con le genti diminuite di numero, e indebolite di forze, tisopragiunge l'inuerno stagione contraria à te, propitia a nemici; perche tu allogi alla capa na tra't fango, e'l giaccio: & eglino al couerto: e con ogni comodica. Quindi auuiene, che tutti i Prencipi, che hanno dissegnato di far imprese gradi, per le disficolta, e che s'incontrano nel condurre d'un paese in pn'altro

pn'altro esferciti grossi, sono stati costretti a far armate, & a valersi ò de fiumi, è del mare. Diede di ciò esempio nobilissimo Cesare Germanico nella guerra di Allemagna: perche veggendo, che, per il tempo, che si perdeua in muouer le genti; e per il disagin, fatica, che per la lunghezza del viaggio, li consumana gli huomini, i canalli, le cose andanano troppo in lungo, si rifolse di far armata. Hor il Mogor non hà forze nauali di nissuna sorte:perche da pna parte non ha porti; e dall'altra hà i Porto hesi vicini, che con due fortezze importantissime; della quali vna è Diù, l'altra Daman, serrano tutto il g l'o di Cambaia. L'ultima cagione, che hà fermato i progressi di quei Tartari, si è la potenza de' confinanti; per laquale no può egli alla garsi verso lename. Qu'ui hà per vicino il Re di Barma, che non cede punio a lui di possanzase di forze: conciosiasch'egli è padrone di tanti regni, e di tanti stati; & hà forto di se gente cosi feroce, e guerriera; e ne mette in campagna tan to numero, che non teme vicinanzan ssuna. E se il Mozor hà disteso i termini dell'imperio suo fra il Gange, el Indo; non meno ampliato hà suoi questo altro tra il Gange, & il Sian Finalmente, crescendo le arti di offendere, crescono conseguentemente le maniere di difendersi. e a proportione l'ingegno bumano riesce maggiore, guidato in ciò dalla natura, nelle disesche ne l'offese:perche la natura hà più cura di conseruare, che di corrompere; anzi non consente la corruttione, se non per la conservatione. onde non si può dire quanta sia la sottigliezza, e l'industria dell'huomo, per la difesa di se, e delle cose sue . conciosia che per la difesa non solamente si vale di quel, che appartiene propriamente à lei, ma ancora di tutto c.o, che spetta all'offesa. e non si trona ordigno n'ssuno atto a offendere, che non s'adoperi anche per difendere. e quelle fortezze, che sono troppo coperte, e serrate, non si tengono nel numero delle buone; pe che tolgono al difensore la commodità di offendere, e di tranagliare inemici, da far sortite, e di valersi dell'artegliaria, e de'fuochi artificiali, e dell'altre inventioni così fatte. Ma che cosa è piu mirabile, che l'arte d' fortificare ; o piu sottile , che i discorsi appartenenti alle fortificationi? alle cortine, a i bastioni, a fianchi, a i caualieri, alle fosse, alle contrascarpe, alle strade couerte, a i terrapieni, alle case matte, alle contramine, alle ritirate ; e alle altre simili inuentioni? Ecci cosa, che sia esattissimamente ventilata? hor questa arte fà, che i pochiresistano ai molti, che vn picciol luogo, ridotto in fortezza, confumi le forze, e itefori di vn poderosissimo Rè, che vn' angusta piazza di guerra stracchi, e indebolisca la potenza d'un Imperio. Così ottocento Portoghe si rescro questi anni adietro vani gli sfor-Zise l'impeto del Gran Mogor a torno Daman, piazza loro nella c sta di Cam baia. Mentre noi scriueuam questa relatione, habbiamo inteso esser venuto auiso per huomo mandato a posta da Don Emanuel Sosa Cotigno, Vicere dell'India, al Rè Latholico, che il sudetto Mogor hauea fatto abbattere seffanta

fanta tempij d'Idoli dicendo, che non vagliono nulla: e che domandaua gente, Pr. dicateri, che l'instruissino, e battezzassino, e che già erano battezzati dui suoi sigliuo'i.

RE DE PERSIA.

TL nome della Persia, e de' Persiani stato qua che tempo oppresso dagli Arabi (perche costoro hauendo soggiogata quella prouincia, per auilir piu i popoli ordinarono, che non più Persiani si chiamassino, ma Saraceni) e pei dai Tartari, che condotti prima da Chingi, e poi da Tamberlane, l'oppressero; ricuperò, poco inanzi, l'età nostra, l'antica gloria co'l valore d'Ismael Soffi: dalla cui origine, perche importa affai alla notitia dello stato, e del regno della Persia, sarà bene dar qualche raggnaglio. Maometto, Auttore della setta Maomettana, hauendo acquistato riputatione presso gli Arabi con le ricchezze della padrona, che l'haueua lasciato herede del suo, e con la nuoua dottrina, ch'egli cominciaua à divulgare, hebbe per seconda moglie Aissa sigliuola di vn certo Bubac, buomo facultuoso, e di credito; e co'l fauore di Bubac, e di Omar, e di Ottomar, parenti di lui, misse vn gran numero d'Arabi insieme, e con titolo di religione conquistò molte terre vicine. In tanto egli maritò ad Alle suo cugino, Fatema figliuola sua della prima moglie, e venendo à morte nel 63. anno della vita sua, gli lasciò lo stato, e la superiorità della setta con nome di Califa Ma Bubac sdegnato, che Maometto, che co'l suo fauore s'era fatto grande, hauesse perferito à lui già attempato vn giouinetto, cacciò Alle di stato aiutato in ciò da Omar, e da Ottomar, che voleuano questo Califa, anzi che quello, si perche era del sangue loro, come perche la sua età, già matura por jeua loro speranza di presta successione, come auuene. A Bubac dunque successore l'un dopò l'altro i dui sudetti, de quali Omar su peciso da vno schiauo, e Ottomar restò morto in vnabriga; siche il Ca ifato ritornò ad Alle, che no'l godè però quietamente; perche Mauia con pretesto, ch'eg'i hauesse tenuto mano nella morte d'Ottomar suo padrone, gli mosse l'arme contra ; e finalmente lo fece ammazzare in Cufa, città posta nelle correnti dell'Eufrate, sotto Bagdette, che si chiama perciò anche Massadal, cioè casa di Alle che vi su sepolto. Morto costui, quei di Cufa gridarono Calife Ocen figliuolo di Fatema, che fu anche deposto, e poi auelenato da Mauia, che si fece Calife assoluto, & à lui successe Iazit, suo figliuolo. Ocen lasciò dodici figliuoli, trai quali vno sù Maometto Mahadin, chei Mori dicono non esser ancor morto, e l'aspettano dicedo, che hà da venire à couertire tutto il mondo: e per questa cagione in Massadalle, oue eglibà da comi: ciare (secodo la lor pazzia) la couersione, stà sempre vn cauallo in punto, che si offerisce alla Moschea con gran festa. Per le differen ze che Alle hebbe co Bubac, Omar, Ottomar, e Mauia, restarono in piedi grainssime cotese d'armi, e d'opinioni, perche i Persiani tegono, che Alle fosse,

per il testamento di Maometto, il vero Calife; e gi Arabi fauori scono ttre primi . Quasi nel M. CCCLXIX. trouandosi i Mori senza Ca ife (costoro hebbero fine nel 1255, in Mustacen Mumbild, che su morto da Allacu Re de i Tartari) si leud su in Persia vn barone detto Soffi. Signor della città di Ardeuel, che si pregaua d'esser del sangue di Alle per via di Musa Cersin suo nipote, pno de dodeci figliuoli di Oceni; in memoria delquale egli muto la forma del turbante, aggiungendoui dodici punte; emise in credito, ein riputatione la sua setta. A costui successe Guinne suo figlinolo, e a lui Aidar, a cui Assembee Prencipe potentissimo in Soria, e in Persa, ma nuouo nello stato, maritò vna sua figliuola. Mail suo figliuolo detto Iacob Bec, temendo dell'auttorità, e credito di Aidar, lo fece ammazzare: e poi diede due figliuoli di esso Aidar, cioè Ismael, e Soliman, ad Amanzar suo Capitano, con ordine, che li mettesse in Zalga, luogo forte di montagna. Ma Amanzar, detestanto la cru eltà del suo Signore, li fece alleuare liberamente in casa sua co' suoi figliuoli: e caduto nell'ultima malatia, dubitando, che non capitassero male. diede loro ducento scudi, e caualli; e li consigliò di andare a casa della madre. Ismael, che era il maggiore, giunto a c. sa, fece subito professione di voler vendicar la morte di suo padre; e dopò alcune prospere fattioni, prese titolo di protettore delle cose di Alle, onde egli procedeua: fece il turbante più alto; e mandò Ambasciatori a tutti i Prencipi Maomettani di Oriente, confortandoli a riceuere con la sctta anche l'insegnasua. Per questa via , e con la felicità dell'arme , si fece formidabile a tutto l'umte. ammazzò Ocen, che s'intitolaua all'hora Rè di Persia, con dieci fratelli. si che non ne scampò se non Morahec, che andò a domandare aiuto da Selim primo Rè de' Turchi. Vinse in vn gran fatto d'arme, vicino al lago di Van, Sabaca, Rè de' Tartari Zagatai. oue volendo eg'i profeguir la vit toria: e per ciò varcare con l'essercito, i fiume Abbiano, ne su sconfortato la vn Astrologo, a cui egli prestaua molta sede. costui gli d se, che egli redeuabene mo ti felici successi della sua andata; ma che non scorgeua via niss.:naper ritorno . costui lasciò à i suoi successori vn grandissimo stato , compresotra il mar Caspio, e il seno Persico, e quasi trail lago Giocco, il Tigre, e il fiume Offo, rogiamo dire Abbiano, e il regno d Cambaia. spatio che contiene più di venti gradi da leuante a ponente, e diciotto da settentrione a mezo giorno. contiene mo'ti, e grandi paest, che, si bene non erano tutti immediatamente sotto la sua corona; riconoscenano però lui persoprano Signore; come il Re di Macram, di Patani, di Guadel, di Ormuz, dominato bora dai Portoghest. Seguinano anche le sue insegne i Georgiani. Contiene questo spatio di paese molte e grosse città, enationi. La Media, che si dice hoggi Scrua; la Diarbecca, detta gid Mefopotamia il Cufifta, oue habitaron i Susiani; il Farsistan, petria de Persiani, la Strana che si chiamò anticamente Hir-

Hircania;la Partia (hoggi Arac) la Carmania (hoggi Chermain)il Sigestan il Coraffan, il Seblestan, Istivias, i cuinomi antichi furono Drangiana, Ba-Eriana, Parapomisidi, Margina. Di questi paesi, e de gli altri, che io non nomino, quella parte, che s'accosta al seno Persico, è per la moltitudine de i fiumi, che la trauersano, copiosa di ogni bene. Tra i quali fiumi il più nobile è il Bindimiro; delle cui acque quelle genti si pagliono assaisperche è con cana li le corriuano nelle loro possessioni; e con dinersi altri ingegni se le rendono quasi domestiche, e familiari, con gran commodo loro, e frutto. Sono anche abbondanti le prouincie, che si accostano al mar Caspio, si per la commodità de' fiumi, come per la freschezza dell'aere. Participa della medesima fertilità anco quella parte, che è traucrfata dal fiume Pulimalon, che mette nellago Burgiano, il resto patisce assai de siccità. Onde le città, e le populationi non vi si veggono molto spese, se non in alcuni luogli fauoriti da qualche siume, ò lago. Le mas giori città, e piu ricche dell'Imperio Persiano sono Istigias, capo della Bactriana, st: mata delle piu amene di Leuante. Indion, capo della Margiana, in vn paese tanto delicato, e gratioso, che Anticco Sotero il fece tutto cinger di muraglia, Candahar, capo de i Paropamessi, città di gran traffico per il lor concos so de i mercadanti dell'India, e del Cataio, che qua coducono le richezze di quei paesi. Eri, capo della prouincia Arla, tanto copio sa di rose, che ne prende il nome. Il Barbaro dicc, ch'ella gira tredici miglia. Ispaam, capo della Parthia, che a cuni vogliono sia quella, che gli historici antichi chiamano Ecatompile. è di tanta importanza, che i Perliani dicono hiperbolicamente, ch'ella è vn mezo modo. Chirmain, la metropoli della Carmania, celebre per l'eccelleza de i drappi d'oro, e di argento, che vi si lauorano. è nobile città anche Lar, e non meno Sustra, capo della Susiana. ma tutte cedo 10, e s'inchinano quasi, quanto alla bellez: a, alla citià di Siras pesta su'l fiume Bindimiro. Fu già città maestra de' Persiani (come vogliono alcuni) e si chiama Persepoli. Alessandro Magno la fece ad instanza d'una cortigiana abbruciare, e poi (vergognatosi quasi di se stesso) restorare. Hoggisse bene non arriua alla gradezza ontica; nodimeno si tiene, ch'ella sia delle maggiori di quel Leuate. Volge, co'borghi, intorno a 20 miglia, e fà sessanta milà fuochi. Persiani dicono, che quando Siras era Siras, il Cairo era la sua villa. Non stimano però, che sia molto antica; ne si confanno con l'opinione di quei che la latengono per la metropoli de i Persiani. No men notabili città sono Tauris, e Casbin, e nobili oltra alla grandez za per la residenza del Rè. Gouerno. is

Il gouerno di queste genti hà puì del regio, e del politico, che si vsi tra i. Maomettani: anzi non è tra loro altra parte, oue fiorisca piu questa sorte di gouerno. Pe che tutti gli altri quasi estirpano la nobiltà e si vagliono dell'opera de gli schiaui, ammazzano i loro fratelli, ò gli acciecano; ma tra.

Persiani

Persiani la nobiltà è in molta stima; e li Rè trattano i loro fratelli humanamente, e tengono sotto di se molti Prencipi di gran possanza, e sacoltà; ilche
non comportano nell' imperio loro gli Ottom ini. Fanno professione di cauallaria, e di gentilezza: si di ettano di musica, e di belle lettere; attendono alla
poesia, e vi riescono nella lingua loro eccellentemente: è anche in gran conto
apò loro l' Astrologia: cose tutte disprezzate dai Turchi. Fioriscono anche
nella Persia la mercantia, e l'arti manuali assi: e in conclusione hanno molto
viù del polito, e del gentile, che i Turchi.

Forze.

E forze di questo regno consistono più nel valore, che nel numero. Sonoui tre sorti di soldati; l'una è di quei, che il Rè mantiene continuamente presso di se co' denari contanti: l'altra è de Timariotti, conciosia che egli ancora hà vn groffo numero di canallaria, che in vece di stipendio hanno per assegnamento certa quantità di terreni all'usanza de i Turchi: la terza sorte è d'ausiliari, che co' den 170 si conducono ò di Giorgia, ò di Fartaria. Ma parlando delle due prime forti, che sono proprie del regno, e del Rè, g'i vni, e gli altri soldati non militano se non à cauallo: perche oue l'arme sono in mano de i nobili, poca parte della militia hà communemente la fantaria. e dal medesimo principio nasce, che i Perstani siano affatto prini di forze maritime. Onde, se bene hanno da pna parte il mar Caspo, e dall'altra il seno Persico; non si sono però mai valuti d'armate dell'uno, ò nell'altro mare: anzi il mar Caspio, benche sia lungo ottocento mig ia, e ne habbia seicento di larghezza; non si naviga, se non costeggiando il lido del Pe sico si mantengono patroni i Po. toghesi con l'armate, che essi tengono all'isola di Ormuz: e se bene il paese abbondadi metalli, e ditempre eccellenti, massime la pronincia i Coraffin, non hanno però molta prattica dell'artigliaria, come nè anco di fortificare, e munire, di buttere, e assediare, di guardare, e i fendere vna piazza: perce e tutte queste parti della guerra sono proprie della fantaria: come della caualtaria è il combattere in sampagea in battagie giuste, nelle quali non si può negare che i Persiani agliono assai. Oltra a ciò la militia Persiana da pn'a tro difetto importante, ch'è mancamento d'unione ; e questa procede da due cagioni, l'unala grandezza de i Prencipi, con la qual suol sere ordinariamente con iunta l'alterezza, e la contumacia: l'altra è la difficoltà della condotta, e de' viaggi: e questa nasce dalla penuria dell'acque, e de fiuminauigabili. Perche i fiumi della Persia è non se possono nauigar:, ò si nauigano così poco, che il loro servitio è di picciol importanza: corrono tutti ò nel seno Persico, ò nel mar Caspio, lasciando il paese di meza senzaacqua; onde poco vagli no per l'unione delle forze; conciosia cosa che il mezo del regno resta asciutto, e non v'è siume alcuno, che sia quasi commune a tutto lo stato; come il Legieri alla Francia; il Pè alla Lombardia;

la Vistula alla Polonia; la Schelda alla Fiandra: e così altri ad altri reoni. Non vi mancano poi e deserti, che trauersano; e monti, che dividono il paese, per ilche questo regno mi par molto simile alla Spagna; oue ne i fiumitono di molto traffico, saluo che nell'estremità della prouincia; e non vi mancano e montagne affai, e contrade per l'ariditaloro, incolte. Hà però la natura, volendo con tutto ciò aiutare il commertio e la commodità della vita humana ne luochi poueri d'acque nauigabili, prouisto la Persia, e le prouincie vicine di cameli animali a ciò attisimi: conciosia che il camelo porta soma mol to maggiore, che il cauallo, ò il mulo, e dura affai più alla fatica. Portarà vna foma di mille libre, continuara il viaggio quaranta, e più giorni; e perche ha da senuire per luoghi asciuti, e sabbiosi come è la Libia, e l'Arabia, e la Persia, oue manca l'acqua, e la pastura, non beue ordinariamente, che di cinque in cinque giorni vna volta: e in vn bisogno durarà alla sete diecise più giorni: e quanto al mangiare, gli basta, tolta che gli sia la soma, pascolar pu cotal poco d'herba, ò di spini, ò dirami d'alberi. si che non è animale ò di maggior durata nelle fatiche, ò di minor spesa. Per laqual cagione egli è appropriatissimo per i paesi aridi, e secchi dell' A sia, e dell' Africa, oue gli buomini hanno grandissimo bifogno d'acque, e di cibi; & egli non ne hauendo molto bisogno per se, ne può portar quantità per essiloro. Ve ne sono di tre sorti: i più piccioli non seruono, che per caualcare; i mezani hanno due gobbe; e sono buoni anche per sommeggiare; i più grandi, e grossi sono quei, che portano fino a mille libre di carica. ma tanto basti hauer detto de' cameli.

Che numero de caualli possametter il Rè di Persia, s'è visto nelle guerre passate tra Ismael, e Selim primo Rè de' Turchi, e tra Ismael, e Solimano, e tra Codabanda,e Amurat III. perche nissunodi questi Rè in nissun luogo hà mai messo insieme contra Turchi più di trenta mila caualli, armati però di tal maniera che non hanno mai temuto l'incontro di effercito molto maggiore. I più commodi, e ricchi s'armano quasi alla guisa de' nostri huomini d'arme: gli altri, che fanno i due terzi, si contentano di celate, e maglie, e di scudo: e si vaglioao della lancia, e dell'arco alternativamente. Ma diciamo due parole dell'entrate, co'l cui beneficio egli si può valere delle genti straniere. Primieramente io confesso di non faper precisamente a che somma elle arriuino: perche da due persone state a posta là per ispiare le facoltà di quel Rè, io n'ho inteso parlare diuersamente : conciosia che vno gli da tre millioni di scudise l'altre cinque d'entrata, dirò bene, che da due capi si può comprendere, ch'egli sia assai ricco. L'uno si è che Tammas, padre del Rè presente, tolse via la gabella dell'entrata, e dell'ufcita per tutto il suo regno; la qual importaua nonanta mila tomani, cioè (perche vn tomano val venti scudi) vn millione, e ottocento mila scudi: alche egli non si sarebbe indotto, se non gli haueßino fatto animo l'altre sue entrate. L'altro capo si è, che tutti gli stati

della

della Persia sono divisi in sette provincie, delle quali quella di Ispaan rende settecento mila scudi: e altrotanto quella di Siras, che però non sono le più ricche: perche le auanzano di gran lunga il Corassan, e il Diargument; quella ricchissima di minere, di turchine, e di metalli, questa di sete .ma onde caua la sua entrata, s'egli si è spogliato della gabella d'll'entrata, e dell'uscita? da i terreni del suo dominio, dalla decima de i frutti, da i frutti delle minere, e dalle bottege; conciosia che, chi puol metter bittega, o piantar fondago di che si sia se obligato a pagar on tanto l'anno al Rè. Importano anche qualche cosa i presenti de' particolari, i donatiui de' communi, le confiscationi, el'altre cose tali, & i tributi de i Prencipi soggetti alla corona: come è quel di Lar, e quel di Candaar, e gli altri, mentouati da noi di sopra.

Prencipi confinantia cult pomenou di samonto de TL Soffi confina da Leuante co' Mogori, da Settentrione co' Zagatai, da Ponente per longhissimo tratto egli hà il Turco, damezo giorno il Regno di Ormuz, dominato dalla corona di Portogallo. co' Mogori egli non hà molto da fare, per le ragioni allegate danoi altroue ; perche si come la Francia, e la Spagna non si possono offendere l'una l'altra per la strettezza de passi, e asprezza de' siti ai confini, che difficoltano la condotta delle vettouaglie, e'l mantenimento de gli esferciti; così tra i confini dell'India, e di Cambala occupati dai Mogori, e li stati della Persia, s'interpongono montagne, e deserti, che non comportano, che questi Prencipi si possino assa ir l'un l'altro con forze giuste: masime, che la caualleria, nellaquale confistono le forze principali dell'uno, dell'altro, non si può in simili angustie di luoghi, e di dissico tà di passi, maneggiare. Contrastano però a i confini di Cabul, e di Sablestan, regni de i quali si sono insignoriti alcuni Prencipi Mogori . Non confina il Soff i immediatamente co'l Gran Cam: perche vi s'interpongono prima alcuni Principi; e poi vn gran deserto: e par ch'esso si sia sempre prescritto per vltimo termine del suo imperio, il siume Osso, ch'altri chiamano Abiano, che, nascendo nel Sablesten sotto'l monte Dalanguer, dopò vnlungo corso, nel quale, per la mol titudine, e grossezza de' fiumi, ch'eg'i riceue per strada, cresce sommamente d'acque mettenel mar Caspio, e viene a separare dalla parte della tramontana il Soff i dal Zagatai. Non hamai hauuto ardire il Soff i di passare esso fiume; e hauendolo passato Saba Rè de Zagatai, sù in vn gran fatto d'arme rotto da Ismael. Ciro Rè de' Persi fece sopra questo fiume vn ponte, su'l quale paßò con vn groffissimo esfercito, contra Tomiri, Reginade gli Sciti, dalla: quale fu, con tutte le sue genti, tagliato a pezzi. Co'l gran Turco confina il Soff i per tutta la lunghezza Occidentale del suo imperio, cioè del mar Caspio sino al golfo di Saura, spatio quasi di quindeci gradi; e non hà veramente auersario più pericoloso, e delle cui forzeegli debbatemere; conciosia che quante volte sono venuti insieme all'arme, il Persiano hà sempre perduto qualche

qualche cofa . Maometto I I. pinse V sancassan; e tolse l'Imperio di Trmebisonda a Dauid, che s'era messo sotta l'ombra, e la protettione di lui . Seliiprimo ruppe in battaglia campale I fmael; egli tolse Caramet città grandisima, e fortissima, Orfa, Merdin, e tutto il paese, ch'essi dicono Alech . Soli mano mise in suga Tamas; e lo spoliò di Bagd t, e di tutta la Diaberca. Agiorni nostri Amorat hà occupato tutto ciò, che giace tra Derbent, c Taul ris; nel qual spatio entrala Giorgia (i cui popoli erano per lo più partiali de Soffi) e il Seruan e con buone città delle fabricate in Tiflis, in Sumachia, in Eres, grosse città, e ne' passi di Cars, di Tomanis, di Lobi, s'hà a poco a poco assicurata la strada da Esecchia sino all'O onte, fiume ch'e oltra Tauris tre giornate. In Tauris bà fatto vn gran Castello, con pensiero non d'abbandonarla, come haueuano fatto prima Selim, e poi Solim, ino; ma di tenerla a frenoin perpetuo. Nella qual guerra, che hà durato dal 1567. sino al presente anno del Signore millesimo cinquecentesimo nonagesimo primo, i Turchi hanno mutato la forma loro di guereggiare; conciosia che sino al presente eßi, fidandosi della moltitudine, e del valore della caualleria, e fantaria loro, della copia dell'artigliarie, e d'ogni monitione da guerra, non hanno fatto conto di cittadelle, e di fortezze; anzi hanno, per lo più rouinato quelle che hanno preso, e fatto pocastima di quelle, che hanno ritenute; perche peramente non può esser gagliardo in campagna, chi impiega le sue forze in piazze fortig my visto and to the

Ma in questa guerra di Persia, costretti dalla necessità, per schiuare i disordini, ne' quali erano caduti Selim, e Solimano, sono andati fortificandosi di passo in passo: hanno fatto Castelli a i luoghi opportuni: e fondato cittadelle nelle città d'importanza, e prouistole d'un grosso numero d'artigliarie, e di solàati . Onde questa guerra è stata loro d'estrema spesa. e se bene il Persiano n'hà con improuisi assalti tagliato a pezzi molte migliaia, nt sono anco morti più di fame, e di disagio; nondimeno egli bà perduto tanto paese, parte suo proprio, parte de gli amici suoi, quanto habbiamo detto; e tra l'altre cose anche la sua città regia di Tauris, e si stima, che nel terreno acquistato il Turco habbia instituito quaranta mila Timarri; e che n'auanzi vn millione d'entrata. Non è possibil poi ch'egli resista in campagna a i Turchi: perche cede loro di fantaria, d'artigliaria, di monitioni; e (quel ch'importa sommamente) d'obedienza de' popoli : imperò che Selim I. Solimano, e Amurat I I I. non si sono mai mossi a mouer l'arme contra il Persiano, senza qualche inuito ò di ribelli, ò di disordine . Selim su ricercato d'aiuto da Marabech, figliuolo d'Ocen. Principe potentissimo nella Persia. Solimano fu inuitato da Elcas, fratello di l'āmas:contra'l quale egli era ò per ambitione, ò per sospetto sdegnatissimo. Si che il Turco si valse e della gratia di colui pres 10 i popoli, & dell'auttorità. Amurat no si mise prima in arme, che intese per

lettere

97

lettere di Vstuf baßà di Van, e d'altri delle gare trai Soldani, discorsi tra se circa la persona del Rè; perche altri voleuano Ismael, altri Ayuer, amendue figliuoli di Tammas; e Periacoria ammazzò Ismael suo fratello: & efcluso Ayuer, su assiunto alla corona Maliamete Codabanda. Seguirono anche discordie tra Codabanda, e suo figliuolo; e trai Turcomani (casata potentissima nella Persia) & il Rè, lequali cose tutte hanno nociuto non meno ni Persiani, che l'arme Turchesche. Co' Portoghesi di Ormuz, egli non hù che sare; perche nè esso hà forze maritime (sen ale quali non si pnò ricuperare quel regno) nè i Portoghesi hanno potere di sar acquissi in terra. Anzi Tammas, essendo vna volta confortato all'impresa d'Ormuz domandò, che cosa nascena in quell'isola, grano, biaua, vua, frutti; ò che bene? e hauendo intéso, che il sondo dell'isola era sterile, e bisognoso d'ogni cosa; ma che il traffico della mercantia era di molt'importanza, se ne sece besse; dicendo, d'hauere rilasciato a' suoi popoli nouantamila Tomani d'entrata così satta.

### RE DEL GIAPONE.

Tapone si chiama on corpo di molte, e varie isole d'ogni grandezza; che si come hanno il sito appartato quasi da tutto'l resto del mondo; cost sono habitate da gente molto dissimile dall'altre, e di costumi, e di maniere. Si dividono quest'isole tra se con bracci di mare, e canali communemente piccoli, come l'isole di Maldiva nel mar d'India: o le Hebridi, e le Orcade nell'Oceano settentrionale. Contengono sessanta e sei regni divisi in tre membri principali del Giapone, de' quali vno contiene nove, regni l'altro quattro, e'l terzo cinquantatre; de' quali i più nobili, e più illustri sono i cinque regni di Coquinai, ove è la famosa città di Meaco: e per l'ordinario avvienne, che chi si fà padrone di questi cinque regni, aspira all'imperio di tutto il Giapone.

Questo paese è lontano dalla nuoua Spagna centocinquanta leghe; dalla Chinasessanta. E più prosto sterile, che copioso. Gli habitanti mostrano e capacità d'ingegno notabile, e patienza incredibile ne' disagi. Lauano i fanciulli allhora nati ne i siumi: e non si presto gli hanno slattati, che gli leuano da gl'occhi delle madri, e gl'essercitano nella caccia. Vanno con la testa scouerta; così huomini come donne, alla pioggia vgualmente, er al Sole. Sono vaghi sopra modo di gloria, e d'honore, la pouertà non pregiudica punto presso loro alla nobiltà del sangue; non sopportano vna minima ingiuria senza ven detta. S'accarezzano, e non s'honorano l'uno l'altro con gran cerimonia; e nella grauità, sussiego non cedono punto à gli Spagnuoli. Si guardano diligentemente di non mostrare in detto, ò in fatto timore, ò viltà d'animo; nè di participare i loro fastidi, e bis gno con chi si sia. Hanno i medesimi animali e domestici, e seluatici che noi; ma non mangiano quasi se non carne d'animali davaccia: egli è vero, che si dilettano poco della carne, e viuono ordi-

Relat. Seconda Parte.

nariamente Cherbe, e pesci, orzi, e di riso; e questo è il sostegno loro principale, ene fanno anche vino. Vero è che net bere la loro delicatezza conlifte nell'acqua mischiata con pna poluere pretiosa, c'essi chiamano chia. Le lo o fabriche sono per lo più di legname, si perche il paese mediterraneo è pouero di pietre: si perche abbondano d'alberi eccelleuti per gli edificii (tra) quali il cedro cresce a mirabile altezza, e grossezza) si perche il Giapone è grandemente soggetto a i terremoti. Hor tutto il Giapone vibbidina già a un Prencipe, che si chiamaua Dairi: costui era ubbidito sommamente, e riverito : e governava con riputatione, e maestà grandissima tutti questi stati, e ciò durò intorno a mille e settecento anni. Ma da cinquecento anni in quà si solleuarono contra lui due suoi ministri principali, e gli misero sottosopratutto l'imperio; conciosia che ciascuno d'essi a forza d'armi s'impoderò di quella maggior parte de gli stati, ch' ei potè, e ne spogliò il Dairi. Crebbe di mano in mano l'ambitione, e solleuandosi hor questo, hor quello, si secero padroni chi d'una parte, chi d'un'altra dell'Imperio, sotto nome di Iacati, che vuol dir Rè, lasciarono però al Dairi il nome di Signore vniue sale del Giapone; ma senza giurisdittione, ò signoria alcuna; a pena gli è somministrato il vitto, & il vestito da quei Principi, c'hanno gli stati vicino a Meaco, si che egli resta quasi ombra dell'antica grandezza, e della monarchiade! Giapone. In luogo del Dairi da cinquecento anni in qua, quello si dice Imperatore, ò Rè del Giapone, che si fa Signore de! Coquinai (e si dice Signore della Tenza) oue sono quei cinque regni à torno alla città di Meaco; quale è stato a i tempi nostri Nabunanga, e al presente Fassibà: che,in grandezza di stati, e in potenza, ha superato tutti i suoi antecessori, conciosia che Nabunanga, che haueua auanzato gli altri, non conquistò più di trentasei regni; ma Fasibà n'hà soggiogato almeno cinquanta.

### Gouerno.

I L Gouerno del Giapone è molto differente dalle maniere de gouerni conosciutinell Europa: conciosia che la potenza, e la grandezza di questo
Prencipe non consiste in entrate ordinarie, ò in amor de popoli; ma nell'auttorità, e nell'Imperio; imperoche acquistato ch'egli hà vno, ò più stati, diuide i regni, e comparte le signorie à suo amici, e fedeli, con obligo di seruirlo così in tempo di pace, come di guerra, con vn certo numero di gente a
spese loro; questi poi compartiscono ancor essi iloro stati à suoi confidenti,
per hauerli pronti al lor servitio; riservando alcune cose per le persone, e
per le case loro. Si che tutte le facoltà del Giapone così private, come publiche, dependono da pochi: e questi pochi da vno, ch'è il sig. della Tenta,
ch'in vn tratto dà, e toglie quel, che vnole, inalza, abbassa, aggrandise, e
riduce à miseria i Prencipi. E togliendo lo stato ad vno, si mutano tuttii

nobili, e i foldati delle terre, restando solo gli artesici, e gli agricoltori. Questa forma di gouerno partorisce perpetue riuolutioni di stati: prima perche il Dairi (che se bene non hà potenza, ne imperio, è però in grande stima, e peneratione pressoi popoli) fà parere i Signori della cenza e gli altri Prencipi tutti tiranni, psurpatori dell'altrui, destruttori della monarchia, nemici della grandezza de. Giapone. il che toglie loro la riputatione, e la beneuolenza delle genti. Onde auuienne, che si muouano facilmente all'arme; e che pno speri d'inalzarsi ageuolmente con la depressione del compagno. Appresso mutandosi tutto'l dit Principi, non poss no esser mati dai popoli, come Signorinaturali; & esti non esfendo sicuri d'hauere à continouare nella Signoria, non s'affettionano, ne anche à vno stato, più ch' à vn'altro; anzi sperando con quell'ageuolezza, con la quale n'hanno hauuto vno, di poterne bauer vn' altro migliore, mettono à rificco, come si fà nel giuoco delle carte, e de' dadi, questo per quello: e hor per se, hor congiunti con altri, tentano diuerse imprese; con le quali tengono tutte quelle isole in perpetue guerre, Hor Fasibà, per restar più assoluto padrone, anzi tiranno, vsa di trasferire spesso i Principi da vn paese all'altro; affinche i Signori cacciatidalle Signorie loro, e posti tra vassalli stranieri, rimanglino deboli, e impotenti per solleuarsi, e muouersi contralui: e perche possino anchemeno riuo tarsi, divide iregni, e gli stati: cosìne i Signori hanno mo to stato vnito; e per la strettezza de' confini, non manca mai loro materia di discordie, e di guerre. App esso vuoleegli, che in tutte queste mutationi di stați, così quelli che ne migliorano, come quei, che ne peggiorano, vadano à fargli rinerenza, à prestargli homaggio, e à presentarlo ogn'anno riccamente : con che egli tira à se la più parte delle ricchezze del Giapone. Intertiene pei i popoli con edificij, e con fabriche di palaggi merauigliosi, di tempii immensi, di fortezze, e di città incomparabili; à torno le quali fabriche egli hà più di cento mila lauoranti in diuersi luoghi à spese de i vassalli. Fa hora, tra l'altre cose, far vn tempio, oue dissegna impiegare il ferro del Giapone. conciosia ch'egli ha commandato, che tutti i mecanici, e'l volgo portano le loro arme a vn certo luogo per la sudetta fabrica. Conche egli disarma il popolo, e fa in punto opere magnifiche. Si che in due luoghi foli egli hà cento, e più mila lauoranti à loro spesse. Oltra à gli oblighi delli Rè, e de' Prencipi di presentarlo, e di seruirlo in pace, e in guerra, egli hà due milioni d'oro d'entrata del riso, che si raccoglie nelle possessioni che hà riserbato per se. Disegna, posto che egli habbia fine all'impresa del Giapone, di passare alla conquista della China: e à questo effetto daua ordine, che's tagliassino legna per due mila vascelli, per passarui sopra l'essercito: e con queste fabriche così ampie, e imprese così grandi, e con tanta ampiezza di stato, e vnione di regni sotto la sua corona, spera d'immortalarsi, e di farsi tener per Dio, come hanno fatto tutte

tutti quei, che presso à i Giaponesi hanno nome di Dei conciosia che Amida, & Zaca, e i Camis, e Fotoques, adorati da loro, non furono altro che Signori del Giapone, che per gloria di guerra, ò per arte di pace s'acquistaro no, come già Hercole, e Bacco in Grecia, Saturno, e Giano in Italia, credito. di divinità nel Giapone: e non si contano meno fauole, e ciancie di quei, che di questi. Onde, veggendo Fassibà, che la legge di Christo non comporta altro. Dio, che quello, che creò di niente il Ciclo, e la terra; e per consequenza detesta, come cose essecrabili, tutte le deità fabricate pazzamente da gli huomini; si risolse di darbando à i Padri Giesuiti, che la predicavano: c di spiantare la novella vigna, che cominciava à gittar altre radici in quei paesi: atto di superbia veramente memorabile: conciosia, che gli Imperatori Romani s'opposero con ogni sforzo alla predicatione della Croce, e dell'Evangelio per difesa, e per mantenimento de gli Idoli loro, che la legge di Dio di-

mostra esser demoni, à vanit às ma costui muoue guerra alla Fede-Christiana per suo interesse particolare, fondato in vna estrema ambitione, anzi pazzia di farsi, tener per Dio. Main mezo di si vasti, e smisurati pensieri. Dio gli hà suscitato vn nuouo nimico, che dalle parti Orientali del Giapone, gli si muoue contra; come s'intende per, lettere dell'anno,

(E#3) (E#3)

# RELATIONI VNIVERSALI DIGIOVANNIBOTERO BENESE

LIBRO TERZO.



Africa è sempre stata la meno conosciuta, e pratticata parte dell'uniuerso: del che è stato cagione il suo sito posto sto sotto la zona torrida, che gli antichi stimarono inhabitabile. Mase bene la opinione de gli antichi, quan to alla ragione, non è vera: perche noi sappiamo, che tra i due Tropici si trouano paessi amenissimi, come è

l'Abbassia, ei regni di Congo, e d'Angola; e tutta l'India, e la nuoua Spagna, el Brasil; nondimeno non è, quanto all'effetto, affatto falsa: conciosia che niuna parte del mondo hà deserti maggiori, e solitudini più vaste, che l'Africa Queste vastità (che si stendono dall'Oceano Atlantico sino à i confini d'Egitto per più di mille miglia, e s'allargano oue ducento, oue trecento miglia) diui 'ono l'Africa in due parti : delle quali l'Australe non fù mai molto conosciutada i popoli d'Europa, e ne difficu'tà la notitia anche l'Atlante, che divide la Numidia dall'Africa minore: e verso Oriente par che la natura l'oabbia anche voluta celare co deserti traposti fra il mar rosso, e l'Egitto In quei primi tempi dopò il diluuio veggiamo farsi spesse volte memoria de' regni d'Egitto, e d'Etiopia. Di quel d'Etiopia non habbiamo notitia se non oscura, e confusa. Quel d'Egitto fù sempre per la commodità de sito, collocato tra il mar Rosso, e i' mar Mediterraneo, celebre, e famoso. E Sesostre Rè ne distese l'imperio dall'Oceano Atlantico sino al mar maggiore. Fiorirono poi nelle prouincie bagnate dal mar nostro i Cartaginesi, e il Rè della Numidia, e della Mauritania. Aitempi nostri, ne' quali si è girata tutta i Africa, e si gira continouamente, si hà assai notitia della parte maritima; ma quanto alle provincie interiori, più per mancamento di scrittori, che di prattica, non se ne hà tutta quella cognitione che si potrebbe. Onde noi, lasciando quel, the l Turco ne possiede da parte, habbiamo ridotto e nofire Relationi à tre Prencipi, cioè a! Prete Gianni, al Monomopata, e al Seriffo, rimettendoci nel resto alla prima parte delle nostre Relationi. Il Seriffo regna Relat. Seconda Parte.

regnatra l'Atlante, e'Oceano Atlantico; il Preste Gianni nel centro dell'Africa il Monomotapa ha il suo Imperio verso il seno Barbarico.

### Imperio del Preste Gianni.

Imperio del Preste Gianni non corrisponde peramente in effetto (benche sia amplisimo \alta fama, e all'opinione, che il volvo, e la piu parte de gli Scrittori n'hà Conciosia che vltimamente Horatio Malagucci in pu fu certo discorso della grandezza de gli stati d'hoggidì, vuole, ch'egli habbia dominio maggiore d'ogni altro prencipe, fuor che del Rè Cat'olico. Confesso bene, che ne tempi passati il suo stato hebbe amplissimi confini, come si puo stimare dalla moltitudine de i regni, con la quale egli magnifica i fuoi titoli: conciosia, ch'eglise intitola Rè di Goiame, regno posto oltra il Nilo; e di Vangue, e di Damut, situati oltra il Zaire: e pur hoggi si sà, che il suo Imperio a pena arriua al Nilo, anzi Giouanni Barros scriue, che gli Abbessini banno poca notitia di quel fiume , per le montagne traposte tra loro , e lui. Il centro delli fuoi stati si è il lago Barcena: pche da Leuante si stende dal Suaquen sino alle porte del Rosso, spatio di 122. leghe, egli è nero, che tra il mare, e lui si attrauer fa vna schiera di montagne, habitate da' Mori, che dominano anche la marina. Da Ponete ha v n'altraschiera di monti lungo il corso del siume Nilo, habitati da Gentili, che gli pagano tributo. A tramontana si deue terminare co una linea imaginaria gittata da Suaquen al capo dell'Isola Meroè, che fia lunga 125. leghe. Quindi bisogna far vn' arco, non molto curuo, verso mezo giorno sin al regno di Adea (nele cui montagne nasce il fiume, che Tolomeo chiama Ratto, che mette sotto Melindo) spatio di 250. leghe, confinate du Getili. Quindi volge, e finisce nel regao d'Adel, la cui metrop li è Arar in altezza di noue gradi. Si che tutto questo Imperio viene ad hauere 672. leghe poco più, ò meno di giro. Il paese (che è distinto d'amplissime pianure, di piacenoli colli ; e d'alti monti, ma tutti coltinabili , e ben habitati) è produceuoli di orzi, e di migli (di grani non abbonda molto). e d'una semenza molto buona, & di molta durata. euui miglio, zaburró (che noi chiamiamo grano d'India) assai, & ogni sorte di legumi nostrani, & altri à noi incogniti. Non manca loro l'uua, ma non se ne sà vino se non in casa del prencipe, e del Patriarcha.in vece di vino fanno pna certa beuanda de frutto de' Famarindi, che ha del garbo. Inaranci, limoni, cedri nascono da loro medesimi. Fanno oglio di un certo frutto, che essi dicono zeua, di color di oro, ma senza odore. le api si alleuano anche nelle case; onde vi abbonda la cera, e il mele incredibilmente. I loro panni sono tutti di cottone, ma i grandi, portano indosso pelli di castrone, e i più honorati di Leone, di tigre, ò di Leonza. Abbondano anche di buoi, capre, e pecore, muli, asini, cameli, caualli, benche piccioli: ma ne vengono assai di Arabia

Arabia, e d'Egitto quando le caualle hano partorito, non lasciano loro i Poledrini, se non per tre giorni, nel resto gli fanno lattare dalle vacche. Hanno ogni sorte a'animali domestici nostrani, e di piu galline, oche e simili, come an che vacche, e porci saluatichi in gran quantità, cerui, caprioli, lepri, ma non conigli: e di piu pantere, leoni, elefanti, leonze. Non è finalmente paese piu atto alla generatione, e moltiplicatione, c di piante, e d'animali di questo. E gli & pero, che è poco aiutato dall'industria de gli habitanti : parte perche sono dinatura, e d'ingegno tardo, e lento. Hanno lino, e non ne sanno far tela: cannamele, e non hanno ancor trouato arte di cauar il zuccaro, ferro, e non ne sanno l'uso, anzi stimano negromanti i fab. i. Hanno siumi, e acque, e non ne sanno bonificare le loro possessioni. Non s'intendono molto ne di caccia ne di pescagione. Onde le campagne sono piene d'uccelli, e d'animali saluatichi, e i

fiumi, e i laghi di pesce.

L'altra cagione si è il mal trattamento, che fanno i grandi alla plebe, conciosia che i poueri, reggendosi torre quanto hano, non seminano se non quello, à che la necessità glinduce. Il loro parlare anche è senza regola, e per scriuere vna lettera vi bisogna vna ragunanza d'huomini, e molti giorni. Nel mangiare non psano touaglie, nè mantili, nè tauole. Non hanno pso di medicamenti, habitano distintamente i nobili, e i cittadini, e i plebei; e questi possono acquistarsi la nobiltà con qualche fatto egregio. I primogeniti hereditano ogni cosa. Non è intutta l'Abbassia populatione, che passi mille, e seicento fuochi; e di questa grandezza ve ne sono pochissime. Non vi è castello ò piazza in fortezza; perche,essi stimano, a guisa de gli Spartani, che il paese si debba mantere, e difendere co'l braccio, non co'ripari di terra, ò di pietra. Habitano per lo piu sparsi in ville i loro mercati si fanno con la permutatione di cosa con cosa, supplendo à i prezzi co'l formento, ò co'l sale. il pepe l'incenfo, la mirra, il sale si danno à peso d'oro. si spende anche l'oro, ma à peso, l'argento non è ordinariamente in vso. La maggior populatione si è la corte del Prencipe, che non stà mai fermo, ma và sempre hor quà, hor là; e habita sotto tende alla campagna. occupa questa corte diece, e piu miglia di Gouerno. paele.

L gouerno del Preste Gianni hà del despotico assai, perche tiene i suoi vas-🎍 salli bassissimi; e non meno i grandi, che i piccoli: e li tratta p ù presto come schiaui, che come sudditi, e per far ciò megli, fi mantiene presso loro quasi in riputatione di cosa sacra, e diuina. Tutti s'inchina al nome del Prencipe, e toccano la terra con la mano, fanno riuerenza alla tenda, oue egli habita, anche quando ne affente. Si soleuano mostrare al popolo vna volta sola in tre anni, e poi si allargorono sino a tre volte l'anno cioè ne' giorni di Natale, di Pasqua, e di S. Croce di Settembre. Panusio, che hoggi regna, si è alquanto più addomesticato, quando viene portata qualche commissione da

Sua

fua parte a chi che sia, colui ode le parole nudo dalla cintura in su, ne si veste se non e sendo gradito dal Rè. I popoli, benche astretti con giuramento, non sogliono dir verità, se non giurando per la vita del Re, ilquale da, e toglie qual si roglia grande Signoria a cui gli piace: nè è lecito à colui, che ne è priuato, mostrarsi pur di mala poglia. Dalla collatione de gli ordini sacri, e dall'amministratione de i sacramenti in poi, celi dispone così de religios, come de laici, e de beni loro. Ne viaggi egli canalca circondato da cortine rosse alte, e lunghe, che lo cingono di dietro, e da i lati, conduce seco tredici pietre sacrate da altare, che sono le loro chiese, ma con gran riuerenza. Suole hauere in capo vna coronameza di oro, e meza di argento, e vna Croce di argento in mano, porta la faccia couerta con vn pezzo di taffetà azurro, che si alza, e si abbassa più, e meno secondo, che egli vuol fauorire, quei, co quali tratta, e alle volte non mostra se non la punta del piede, che egli mette fuor dalla cortina. Non si arriva alla sua cortina se non con lungo tempo, e con molte cerimonie, e diuersi mezi, che portano, e riportano l'ambasciate. Nissuno hà vassalli, se non il Rè, à cui vengono ogni anno a prestar homaggio, e render l'obedienza gli Rè suoi suiditi.

Discende questo Prencipe da vn figliuolo di Salomone, e della Regina Saba, chiamato Meilech; riccuerono la fede sotto Candace Reina: nel cui tempo la casa di Gaspar cominciò a regnare, e a siorire nell'Etiopia, e da lui dopò tredici generationi discese Giouanni detto il Santo, costui, verso i tempi di Costanzo Imperatore, perche nen hebbe figliuoli, lasciando l'Imperio al segliuoli maggiore di Caio suo fratello sinuesti Baltasar, e Melchior e figliuoli minori, quello del regno di satigar; e questo di Gioamedì. Onde il sangue reale restò diuiso intre samiglie d'Gaspar di Baltasarrese di Melchiorre, e ordinò, che l'Imperio sopra tutti si desse per elettione a vno delle sudette tre samiglie, pur che non sosse il primogenito; perche à i primogeniti restauano i resmi particolari, per schiuar tumulti, e scandali, ordinò, che i fratelli dell'Imperatore co parenti più propinqui si rinchiudessino nel castello del monte Amara, oue volse ancora, che si ponessino i sigliuoli dell'Imperatore, che non possono succedere nell'Imperio, nè godere stato alcuno, per laqual cagione l'Imperatore ordinariamente non s'accasa.

Forze.

A due sorti d'entrate, perche alcuna consistono ne frutti delle sue possessioni, che egli sà lauorar co suoi schiaui, e buoi; questi schiaui molciplicano continuamente; perche si maritino tra loro, & i figliuoli rimangono nella conditione de loro genitori. L'altra de i tributi, che gli sono portati da tutti quei, che hanno dominio, e di que sti chi dà caualli, chi buoi, chi oro, chi bambagio, chi altra cosa. Si stema che egli habbia tesori grandi, così di drappi, è di gioie, come d'oro; e che ne habbia magazini amplissimi, Tegli,

& egli scriuendo al Rè di Portogallo s'offerse di dare per la guerra contra infedeli, mille volte cento dramme d'oro, e gente, e vettouaglia infinita. Dicono, ch'egli mette ogn'anno ordinariamente tre milli mi di scudi nel cast llo d'Amara. Egli è vero, che innanzi al Rè Alessandro non riponeuano tanto oro, perche non lo sapeuano purificare; ma gioie, e pezzi d'oro, le sucentrate sono di tre sorti: perche alcune ne caua egli dal suo dominio, altre da i popoli che gli pagano vn tanto per fuoco, e la decima di tutti i minerali, che si cauano a'altri, che da lui, altre tira da li Prencipi sudditi : e questi gli danno l'entrata d'una città loro a suo piacere; pur ch'esso non faccia elettione della la città, oue eglino fanno residenza. Mase ben l'entrata, e le facoltà sono assai grandi, la gente però è da poco, si perche egli li tiene in conto di schiaui, onde manca loro quella generosità d'animo, che rende gli huomini pronti all'arme, e arditi ne' pericoli, si che gli par sempre d'hauer le mani legate dalla riuerenza, che portano al loro Prencipe, e dalla tema, che hanno di lui; come perche non hanno arme da difesa, suor di qualche trista celata, meza te-Staze maglia, portataui da Portoghefi. S'aggiunge à ciò il mancamento delle fortezze; perche non hauendo essi ne piazze forti, oue ritirarsi, nè arme daripararsi, restano essi, e le ville loro preda de nimici, le loro arme offensine sono freccie senza penne, e qualche zagaglia. Fanno poi vna quaresima di cinquanta giorni, che per la molta astinenza, con laquale passino quei santi giorni digiunando, gli estenua, e gli affligge di tal maniera, che ne per quei di ne per moltisusequenti, banno forze da mouersi. Onde i Mori aspettano questa occasione; e gli assaltano con gran vantagio. Francesco Aluares scriue, che il Preste può mettere insieme centenara di migliaia d'huomini in campo. Nondimeno s'è visto, che ne i bisogni non ne hà messo à gran pezzo tanti. Hà vna religione militare fotto la protettione di S. Antonio; allaquale ogni padre di famig'ia nobile deue destinare vno d'ogni tre figliuoli; non però il primogenito: e di questi si cauano dodeci mila caualieri per la guardia del Rè. Il fine di questa religione e difendere i confini dell'Imperio, e far testa a i nemici della fede-

Prencipi confinanti

Preste confina per quel, che noi sappiamo sicuramente, con tre principi po tenti, l'uno si è il Rè di Burnò: l'altro il Turco: e'l terzo il Rè d' Adel. Il Rè di Burnò domina il paese, ch'è da Guangala si stede verso leuante circa à 500 miglia tra i deserti di Set, e di Barca, assai ineguale di sito; pche cotiene parte montagne, parte pianure. Nella pianura habita gente usai ciuile in casali assai frequeti, per la copia de grani; e vi èqualche concorso di mercadanti. Nella montagna viuono pastori di bestiami grossi, e minuti: E il loro solle segno principale è il Miglio. Menano vita bestiale senza religione; con se mogli; e co sigliuoli in commune. Non vsano altri nomi propry, che que i che mogli; e co sigliuoli in commune. Non vsano altri nomi propry, che que i che

fi prendono da qualche qualità della persona: il zoppo, il guercio, il lungo, il balbo. Il Rè di Burnò e potetissimo di gete, alla quale non impone altra gra uezza, che la decima de i frutti. il lor mestiero è ladroneggiare, e assassimare i vicini, e farli schiaui, a baratto de' quali riceucuano caualli da i mercadanti di Barbaria. Hà sotto di se molti regni, e popoli di color parte negro parte bianco. Trauaglia notabilmente gli Abbessini co' ladronecci, mena via i loro bestiami, e ruba le minere, e sa schiaui gli huomini: Bornesi combattono à cauallo alla ginetta vsano lancie a due ponte, zagaglie, freccie, assaltano il pacse hor di quà, hor di là all'improuiso: ma questi si possono più presto dir

assassini, e ladri che giusti nemici.

Il Turco, che confina con l'Abbassia da Leuante, e il Rè d'Adel, che la cinge tra Leuante, e mezo giorno, trauagliano grandamēte il Preste, e gl'han no ristretti i confini dell'Imperio, e ridotto a gran miferia il paese : perchei Turchi, oltre l'hauer messo àsacco vna parte del Barnagasso, oue essi entrarono l'anno millesimo cinquecetesimo cinquatesimo ottano, be che ne fosseno ributtati, hano tolto al Preste tutto ciò ch'egli haueua alla marina, e principalmëte i porti, e le terre di Suaquë, e di Ercoco. ne quali due luoghi, le mon tagne interposte fra l'Abbassia, e'l mar Rosso, s'aprono, fanno passi, p li quali danno passo alle vettouaglie, e al trassico tra gl'Abbessini, e gli Arabi. e non sono molti anni, che'l Bernagasso è stato constretto ad accomodarsi co'Turchi; & a coprar da loro pace con vn tributo dimille oncie d'oro l'anno. Ma non minor trauaglio gli hà dail Rè d'Adel. costui confina co'l regno di Fatigar, e stende il suo dominio sino almar Rosso, oue egli hà Assum, e Salir, e Meth, e Barbora, e Pidar, e Zella. A Barbora capitano molte naui d'Aden, e di Cabaia con le loro mercantie a baratto: delle quali riceuono molta carne, mele, cera, vettouaglie per Aden; e oro, auoglio, e altre cose per Cambaia.si caua anche maggior quatità di vettouaglie di Zeila:Perche vi è mele,e cera in copia, graui, e frutti diuerfi, che fi caricano per Aden, e p Arabia, bestiami, e in particolare certi castrati con la coda di venticinque, e piu libre di pe so, con la testa, e collo tutto negro, enel resto biachi: e certi altri tutti biachi con la coda long a vn braccio, e ritorta come vna vite, con la colerina penden te à guisa di tori. Sonoui certe vacche con le cornaramose al modo de cerui saluatichi, e di color nero: & alcune altre di color rosso co un corno solo nella fronte lungo pn palmo, e mezo, riuolto in dietro. La metropoli di questo regno è Arar trentotto leghe lunghi da Zeila cotra il Sudeste. Questo Rè(che è pur di setta Maomettana) con vna perpetua professione di far guerra a i Christiani dell' Abbassia, cioè a i sudditi del Preste Gianni, s'è acquistato tra quei Barbari cognome di santo. Aspetta egli che gli Abbissini si siano indeboliti, e confumati con quel lungo, e duro digiuno di cinquanta giorni , quando essi a pena possono dimenarsi nelle occupationi domestiche; all'hora egli

entra nel paese, saccomette le ville, mena via in seruitù i popoli, e fa mille danni a gli Abbessini. Glischiaui Abbessini sono di mirabile riuscita fuor del paese. Onde i prencipi gli stimano molto, e molti di loro, per mezo dell'industria nel seruire, di schiaui sono diuentati padroni in Arabia, in Cambaia, in Bengala, nella Somatra. Perche i prencipi Maomettani d'Oriente, essendo tutti tiranni de' regni vsurpaci a i Gentili, per asicurarsi nello stato, non si fidano de' sudditirmasi armano d'una moltitudine di schiaui forastieri a quali fidano le persone loro, e commettono il gouerno del regno. Tra gli schiaui portano qu'asi il vanto gli Abbessini, si per la gran fedeltà, come per la loro bona complessione. E perche il Rè d'Adel con la moltitudine de prigioni, ch'egli, sà le terre del Preste empie l'Egitto, e l'Arabia di schiani di questa generatione, in cambio de' quali egli hà arme, e monitioni, e soldati e dal Turco, e da' prencipi d'Arabia, l'anno 1500. Claudio Rè d'Abbassia, trouandost ridotto al verde da Gradaamede Rè d'Adel, che già 14. anni l'haueua con perpetue scorrerie granissimamente trauagliato, e costretto, lasciando in abbandono i confini, à ritirarsi nel cuore de' suoi stati, domadò aiuto à Stefano di Gamma, luogotenente di Giouanni III. Rè di Portogallo nell'India, che si trouaua all'hora con una buona armata nel mar Rosso. Egli gli diede 400. huomini Portoghesi con buona quantità d'arme, e d'archibugi, sotto il gouerno de Christoforo suo fratello. Con questi ruppe per il vantaggio de gli archibugi il nimico in due battaglie, ma nella terza, hauendo il Rè d'Adel riceuuto mille archibugieri Turchi dal gouernatore ai Zebit co dieci pezzi d'artiglieria furono messi in fuga, e rotti, e il capitano fatto prigione, e morto. Ma hauendo poi il Rè rimandato indietro i Turchi, fù all'improuiso assaltato vicino al fiume di Zeila, e al monte Sanal dal Rè Claudio con Sessanta milla fanti, e cinquecento caualli Abbessini, e con quei Portughesi, che erano auanzati alla rotta passata, vno de' quali feri malamente Gradaamede. Ma nel Marzo del 1559. essendosi il Rè Claudio azzuffato di nuono co' Mori Malacai, egli resto morto nella battaglia, & il Re de' nemici, riconoscendo vna tanta vittoria da Dio, ne trionfo sopra pno asinello. Gli successe Adamas suo fratello, contra ilquale (perche costui era mezo Maomettano) si solleuò buona parte della nobiltà della Abbassia, e furotto dal Barnagasso nell'anno mille cinquecento senssatuati così hauendo per vn pezzo fluttuato le cose d'Etiopia, par che si siano poi alquanto rimesse, e stabilite sotto Alessandro con l'aiuto de' Portoghesi, che vi hanno portato arme così da offesa, come da diffesa; e suegliato gli animi, e gli ingegnide gli Abbessini co'l essempio loro nella guerra: perche tutti quelli, che auazarono alla rotta di Christoforo di Gamma, e dinersi altri, che vi capitavono anche poise vi capitano tuttauiase si fermano iui, s'accasano, e fanno sigliuoli, e Alessandro commesse loro, che si elegessino vn giudice, che tra loro tene[]e

tenesse ragione. così hanno introdotto, e vanno tuttaui aintroducendo la forma di guerreggiare d'Europa, e l'uso dell'arme, e la maniera di fortificare i passi, d'i luoghi d'importanza. Sono poi anche passati in quei paesi parte per uniosità, parte per negoti di mercantia alcuni Fiorentini; conciosia che Francesco de Medici, gran Duca di Toscana. manteneua qua che pratica con g'i Abbissi i. Suo'e poi il Preste accarezzare, e dar trattenimento ai Franchi (così chiamano i popo!i d'Europa) e dissicilmente concede loro licenza d'uscir fuori de' regno. Oltre a queste il Prestegianni hà diversi altri nemici, tra quali è il Rè di Danca'i, a cui apartiene la terra, e il porto di vela sul mar Ross, consina con Ba'gada. Sonoli anche di grantravaglio i Mori, che habitano la provincia detta Dobas, divisa in 14. Signorie; che se bene restano entro i consini de l'Imperio del Preste, nondimeno gli si rebellano il più delle volte. Hanno per legge, che niuno di loro si possa maritare, si non sà prima fede d'haver ammazzato dodici Christiani.

### MONOMOTAPA.

El resto della Etiopia regnano diuersi Prencipi, grandi, come è quello d'Adel, di Monoemugi, di Monomotapa. di Matama, d'Angola, e di Congo, de' quali però noi habbiamo così poca notitia, che non ci è parsa cosa de ni della presente impresa il farne altra re'atione di quella, che n'habbiamo fatta nella prima parte. Ma assirche dalli stato d'uno si possa far giudicio delle qua'ità dell'altro soggiongeremo qui due parole dello stato, e del gouerno del Monomotapa, che è il maggiore, & il piu possente de gli altri.

L'imperio di questo Prencipe occupa tutta quell'isola, che si conticne tra il siume Cuama, e quello dello Spirito Santo, spatio di settecento cinquanta leghe di giro; e passato il siume dello Spirito Santo estende il suo dominio per grandissimo tratto verso il capo di Bonasperanza; conciosia che i principi di quei paesi riconoscono 'ui per supremo signore.

Le terre, e popu ationi vi sono rare, e piccole, e le fabriche sono fatte di legna, e di paglia. Le città principali si chiamano vna Zimbas, e l'a'tra Benamataxa; quella è lontana da Cifalà 15, e questa ventiuna giornata verso Ponente. Il paese abbonda di grani, e d'animali grossi, e minuti, che vanno pasturando per quelle campagne, e boschi senza numero. si stima per quantità de i denti, che si cauano suor de' pa se, che vi muoiano quattro in cinque mila Elefanti l'anno, & gli Elefanti vi sono grossissimi, non è paese più abbondante d'oro, conciosia, che alcuni assermano esserui tre mila caue d'oro scouerte, e si trona l'oro parte della terra, parte nelle pietre, parte ne sur ni, le più ricche minere sono quelle di Manica di Boro, di Quiticui, di Toroa che alti dicono Butua. I popoli sono di mediocre statura, negri, e ben disposti. Il prencipe è servito in genocchioni, il sedere innanzi a lui è come tra noi lo star in piedi; e questo non si concede se non a gran personaggi.

Gli si fà credenza non auanti, ma dopò delle cose, ch'egli hà beuuto, e mangiato. Non tiene prigioni, perche le cause si decidono co' testimoni, in quel punto che si commette il delitto e i delitti, che si puniscono con più seuerità sono le fattuchierie; il furto, e l'adultero. Non tira altro tributo ch'alcuni giorni diseruitio, e i presenti, senza, quali non si gli può comparire inanzi. Hà per arme pna zappa, e due dardi. Mena per fidatissima quardia ducento cani. Tiene (eco gli heredi de principe suoi vassalli, per assicurarsi di loro .. Gli anni passati questo principe, per opera del Padre Consaluo di Silua Giesuita si converti alla Fede, e si battezò con la più parte de' suoi cortegioni, ma poi sedutto da alcuni Mori, che haueuano grande auttorità con esso lui. to fece ammazzare. Per la qual cagione. Don Sebastiano Rè di Portogallo gli mosse guerra. Condusse l'essercito, che constaua quasi tutto di gente nobili al numero mille e seicento Francesco Barretto.Il Monomotapa, temendo l'ar mi Portoghesi offerl loro ogni partito, ma il Barretto per non contentarsi dell'honesto, e del conueniente, restò sconsitto non da nemici, ma dall'aere d'Etiopia, e dalle malatie, che gli consumarono la gente.

was a challenge at the reach the Serifform

Ra tutti i Prencipi dell' Africa, non credo che se ne possa alcuno preferire in riochezza di stato, e in grandezza di forze al Seriffo, consiosia: che il suo stato, che comprende tutta quella parte della Mauritania, che Romani chiamarono Tingitana, si stende dal capo Boiador sino a Tanger, e dall'Oceano Atlantico sino al fiume Muluia, e più oltre ancora, nelqual spatio viene compreso la più bella, la più habitata, la più grassa; e la più ciuil parte dell'Africa, e tra gli altri stati, i famosissimi regni di Marocco, e di Fessa; de quali, quel di Marocco si divide in otto provincie; Guzola, Sahara, (le quali due prouincie abbracciano parte della Numidia) Sus, Hea, Ascora, Ducala, Tedle, Marocco. Quel di Fessa contiene otto prouincie, Temosna, Asga, Eriffe, Elabat, Garet, Gaus, Zanega, Fessa. Sono questi regni distinti in piano, e in monti, perche abbracciano buona parte dell' Atlante maggiore, e del minore habitati da popoli numero si, e fieri, ricchi di pascoli, e di hestiami. Il piano giace tra l'Atlante maggiore, e l'Oceano; oue siede anche lareal Città di Marocco in vna campagna, lontana quattordici miglia dall'Atlante, inaffiata da diner si fonti, ruscelli, e fiumi, che la trauer sano. Que-Sta città era ne i tempi antichi, ne' quali teneua cento mila fuochi, capo dell'Africa; maella è andata a poco a poco declinando, si che hà più del deserto,. che dell'habitato. Sono nel regno di Marocco tra l'altre città Tedsidi cinque: mila fuochi, I agaost d'otto mila. I arodante, se bene in grandezza ella è minor di molte altre, non cede però loro nè in nobiltà, nè in traffico : è situata tra l'Atlante, e'l deserto, e l'Oceano, in vna valle lunga sedici leghe, e poco. meno larga, fertile di zuccari, e dogni vettouaglia; le aggiunse molto splendore -

dore, e nobiltà la residenza, che vi sece vn tempo, e il conto, che ne tenne Maomotto Seriffo. Lasciato l'Atlante, s'entra in sertilisime pianure di-Stinte di colline, oue non si può dire quanta ricchezza sia di grani, di zuçcari, d'eline, di bestiami, di vigne, e d'ognibene. Il regno di Fessa contiene ancor egli, come habbiamo detto diuerse prouincie benissimo habitace. Tra le quali Afga hà ottanta miglia di lunghezza, sessanta di larghezza; Elabat cento di lunghezza, sessanta di larghezza; egli è vero, che Eriffe è prouincia tutta montuosa, e vi si contano vintitre rami dell' Atlante, habitati da popoli per lo più indomiti. Garet è aspera esecca, e più simile alla Libia, che alla Barbaria. Ma perche la grandezza di questo regno, e l'importanza sua consiste in gran parte nella città di Fessa, non sarà fuor di proposito dir ne qui due parole. Questa città dunque è divisa in due parti poco lontane tra loro, delle quali l'una si chiama Fessa vecchia, e l'altra Fessa nuoua: la vecchia è pur dinisa da vn fiume in due corpi : l'Orientale si dice Beleida, e può far quattro mila fuochi, l'Occidentale si dice propriamente Fessa vecchia, e fà ottanta e più mila fuochi. Non molto lungi stà Fessa nuova d'otto mila case. Fessa vecchia è quasi tutta posta in colli, e in valli: contiene cinquanta Moschee di grandezza notabile, tutte co' loro fonti, e co' pilastri d'alabastro, ò di diaspro, oltra le quali se ne contano altre seicento minori. Moschea marauigliosa è quella, ch'essi dicono Carrucen, situatanel cuor della città; gira vna meza lega, & è diu sa in diciasette naui per largo, e centouenti per lungo, apog giate sopra due mila e cinquecento pile di marmo bianco. Nella naue maestra, oue è la tribuna, si vede vna lampada smisurata di bronzo, che n'hà altre 150. minori all'intorno, e in ciascuna altra naue si vede pure vna lampadamolto grande, oue saranno 1500 lumi. Dicono quei di Fessa, che tutte queste lampade furono fabricate delle campane, che gl' Arabi presero in Ispagna: ma non solamente ne riportarono le campane, ma le colonne, e i marmi, i bronzi, e quanto v'haueuano condotto di bello, e di buono prima i Romani, e poi i Gothi . Si contano in Fessa più di ducento scuole di grammatica, ducento alberghi publichi, quattrocento molini sopra il fiume di quattro in cinque ruote l'uno. Sonoui diuersi collegi, tra quali quel che si chiama Madaraccia, viene stimata la più bella sabrica della Barbaria. Sonoui seicento fontane, tutte cinte di mura: onde l'acqua si comparte quasi à tutte le case. Sarebbe cosa lunga il descriuere l'Alcaceria, che è vn luogo cinto di mura, con dedici porte, diviso in quindeci contrade, ove i mercadanti fanno sotto tende i loro negoty: e non meno difficil cosa sarebbe il raccontare l'amenità de giardini, e la delicatezza de gli horti, rinfrescati dal fiume, e dell'acqua di tante fontane. Il Re habita ordinariamente in Fessa nuoua, oue egli hà e' castello, e palaggi, e giardini, e tutto ciò che si può desiderare, ò di vago, ò di commodo. Quindi per vna strada sotterranea passa

pasa à Fessa vecchia. Finalmente è questa città tanto grande, e magnifica » c e li Rè antichi le hanno concesso un priu legio strano : cioè, che i suoi citradini non siano oblivati à defender le mura, se il Re non hauerà forze da difendersi in campagna; ma che ogni volta, che l'inimico sarà gionto a meza leva della città, gli si posino dare senza biasmo, ò nota di tradimento, è fellonia, e questo à fine, che la città non sia per pana lealtà rouinata. E anche città d'importanza Mequinez, posta in pu piano non meno fertile di formenti, ogli, lini, bestiami, che gratioso per l'amenità de i luoghi, e per la copia dell'acque: può far otto mila fuochi: ha le mura forti con molte torri, e gli habitanti industriosi, e trafficheuoli, masime di panni di lana, seta, cottone, che vi si fabricano. Il primogenito di Fessa si soleua intitolare principi di Mequinez. Sono questi regni, oltre alla fertilità naturale, affai mercantili, perche se bene non hà il Rè di Fessa su'l mar mediterrano porto d'importanza; nondimeno i Francesi, e gli Inglesi praticano assai ai porti, posti su l'Oceano, massime a Larace, a capo di Aguero, & in altri luoghi appartenenti parte al regno di Fessa, parte a quello di Marocco; e vi conducono bronzi, armie diuerse mercantie d' Europa, all'incontro delle quali esi banno, tra l'altre cose, zuccari. Ma perehe questi regni di Marocco, e di Fessa, e diuerse altre Signorie, e Principati, prima diuisi tra se furono vniti (non è gran tempo) sotto vn Principe, che si chiama Seriffo, non sarà fuora di proposito (perche tra li auenimenti de i tempi nostri, non credo, che ne sia alcuno più notabile, e più maravigliofo) raccontar qui come la cofa passasse. Circal'anno del Signore millesimo cinquecentesimo ottavo, cominciò à celebrarst per le terre della Numidia vn' Alfaique naturale di Tigumedet, luogo di Dara huomo astuto, d'animo non meno ambitioso, che dotto nelle scienze, allequali attendono i Maumettani, il cui nome era Maumetto Benametto, che si faceua anche chiamar Seriffo; costui, vantandosi d'esser del sangue di Maumetto, entro in pensiero, confidato nella divisione de gli stati d'Africa, (oue i Portoghesi poteuano allhora assai) d'insignorirsi della Mau ritania Tingitana. Per ciò faremandò prima tresuoi figliuoli Abdel, Abnetto e Mahametto in peregrinaggio alla Mecca, & a Medina per visitare, e far riuerenza al sepolcro del loro sedutore Maumetto. I gioueni fecero que sto viaggio con tanta fama, e riputatione di santità e di religione (se conuiene vsar questi nomi in così fatta impietà, e sciocchezza) che nel loro ritorno le genti gli vsciuano incontro, basciauano loro le vesti, e gli riueriuano come fanti: essi fingendo di star eleuati in alta contemplatione, caminauano per le contrade sospirando, e chiamando, con voci interotte da sospiri, e da' gemiti, Ala, Ala; e non viueuano se non d'elemosina. Hauendoli il padre riceuuti a casa con grande allegrezza, e festa:manon polendo lasciar raffreddar l'applauso, e'l credito, che s'haueuano acquistato per così fatto peregrinaggio, mandò

mandò due d'essi che furono Ametto e Mahametto a Fessasouc essendo stati riceunti cortesemente dal Re. pno di loro dinenne lettore dell' Amodoraccia famonismo Collegio di quella città, el più giouine mastro de' figliuoli d'esso Re. Quiui veggendosi in molta gratia presso il Re, e fauore presso i popoli, configliati dal padre, pigliando occasione da i danni, che gli Arabi, e i Mori faceuano a quei della loro legge, e setta, sotto l'insegne de Portoghesi, al cui foldo militauano; domandarono dal Re facoltà di spiegare vna bandiera contra Christiani, dandoli (peranza (come peramente auuenne) di tirar facilmente a se i Mori seguaci della corona di Portogallose per questa via assicurare le prouincie di Sus, Hea, Ducala, Marocco, e l'altre rauagliate, e mal condotte da i Portoghesi. Fù questa domanda contradetta da Mulei Nazer, fratello del Re: perche se costoro (dice egli) sotto pretesto di Santimonia, e di difesa della legge, faranno qualche progresso con l'arme in mano, non sand poi in tua podestà l'abbassarli, e'l tenerli a freno: perche l'arme rendono gli huomini arditi, e le vittorie gli fanno insolenti, e'l seguito de' popoli ambitiosie desiderosi di cose nuone. Mà il Rè, c'haueua grande opinione della loro santità, facendo poco como delle ragioni allegategli dal fratello diede loro vna bandiera, e vn taballo, e di più penti caualli, che gli accompagnassero, e lettere di raccomandatione a gli Arabi, & ai Signori, e città di Barbaria. Con questi principi, concorrendo molta gente alla fama loro scorsero la Ducala, e'l contado di Safin, fi spinsero sino al capo di Aguero (iquali luoghi erano allhora fog getti a i Portoghesi) e sentendosi gagliardise di seguito, e di credito, domandarono da i popoli (che in quel tempo viueuano per lo più in libertà, e s'accostauano à chi pareua a loro) che già ch'essi guerreggiauano per la legge Maumettana contra Christiani, gli aintassino con dar loro le decime debite a Dio, laqual cofa fu loro accordata subito da i popoli di Dara, così s'impadronirno a poco a poco e di Tarudante (oue il loro padre fù fatto gouernatore) e di Sus, Hea, Ducala, e de' luoghi vicini. Fermarono prima la lor sede in Tednest, e poi in Tesarote: e in vn fattodarme ruppero Lope Bar riga, famoso capitano de' Portoghesi; ma vi perderono il loro maggior fratel lose poi essendo entrati con belle parole nella città di Marocco, v'attosficaro. no il Rè:e in suo luogo si fece gridar Rè di Marocco Amet Seriffo. In questo mentre gli Arabi di Ducalaze di Xarquia venero a fatto d'arme con quei di Garbiastenedosi ciascuna delle partificura del fauore de i Seriffi: ma costoro vedendo crescer la zusta, e cader molti dall'una, e dall'altra parte, voltarono l'arme cotra amédue, e s'arricchirono delle loro spoglie. Haueuano p il passato mandato al Rè di Fessa il quinto di tutto ciò, che guadagnauano; ma do pò asta vittoria, no ne facedo più stima, gli madarono solamete sei caualli, e sei ca meli molto deboli. Di che egli sdegnato, mandò a domādar loro il quinto delle spoglie, & il tributo, che il Rè di Marocco gli pagaua; minacciadoli altrame-

le la guerra. Ma, effendo in tanto egli morto, Amet suo sigliuolo, ch'era stato discepolo del minor Seriffo, non solamente si acquetò, ma confirmò anche Ametenella Signoria di Marocco, pur che riconoscesse di qualche cosa i Rè di Fessa, come Principi soprani d quella città. Ma dall'altra parte i Seriffi, la cui potenza, e riputatione cresceua continuamente, quando venne il tempo di pagar il tributo, mandorono à dire à quel Re, ch'effendo effi legitimi successori di Maumetto, non crano obligati à dar tributo à niuno; che haucuan o più ragime nell' Africa di lui: che le gli volcua per amici be per lui, ma che, se glidistornana dalla guerra contra Christiani, non li mancarebbe animo. nè potere per difendersi: Di che sdegnato quel Rè, gli dichiarò la guerra contrase in persona si trasferì all'assedio di Marocco; ma prima fù sforzato à disloggiare: e poi, ritornandoui con 18. mila caualli, tra' quali erano due mila archibugieri, ò balestrieri, su vinto da i Serissi, che non haucuano piu di sette mila cauall, e 1200. archibugieri, per strada al passar d'un fiume. Co'l fauore di questa vittoria i Seriffi riscossero il tributo di quel paese; e passando l'Atlante, presero Tafilete, città importante: e parte per amore parte per forzaridussero alla loro obedienza diuersi popoli della Numidia, e de' monti nell'anno del Sig. 1536, il minor Seriffo, che si chiama già Rè di Sus, hauendo messo insieme vna poderosa hoste, e vn grosso numero d'artegliaria, parte tolta al Rè di Fessa, parte fabricata da Francesi rinegati, andò all'impresa di capo d'Aguerro, piazza di molta importanza, tenuta allora da Portoghesi. che l'haueuano anche fabricata, e fortificata prima à spese di Lopes Sequerra; e poi, conosciuta la sua opportunità, dal Rè Manuello, si combattè terribilmente dall'una, e dall'altra parte. Finalmente, essendosi attaccato fucco nella munitione, e per ciò spauentati i soldati, che difendeuano la piazza, il Seriffo vi entrò dentro, prese la terra, e fece pregione la piu parte del presidio. Con questa vittoria i Seriffi ridussero alla loro obedienza quasi tutto lo Atlante, & il regno di Marocco, e gli Arabi, che seruiuano la corona di Por togallo. Onde il Rè Giouanni III. veggendo, che la spesa, auanzaua di gran lunga i entrata, abbadonò (potaneamente Safin, Azamor, Azilli, Alcazar, piazze, ch'egli possedeua nella coste della Mauritania. Queste prosperità furono cagione d'una grauissima discordia tra i fratelli: i cui esito su, che il minore, hauendo vinto in due battaglie il maggiore (la seconda fù, del 1544) e fattolo prigione, il cosinò a Tafilete; e voltado poi l'arme cotra il Rè di Fessa: dopò hauerlo fatto prigione vna volta, e poi liberatolo, hebbe di nuouo nelle mani (perche gli haueua mancato di parola) insieme con lo stato, & il fece finalmente co' figliuoli ammazzare. e per opera de' figliuoli acquistò an che Tremisen. In tanto Sal Araes Vicere di Algier, temendo della tanta prosperità del Seriffo, mise insieme vn grosso essercito, co'l quale ricuperò prima Tremisen, e poi hauendo sbarattato il Serisso, occupò Fessa, e ne diede Relat. Seconda Parte.

lo Canoria à Buakon, fignor di Veles, ma coltui, estendo venuto alle mani co'l sariffo perde in vn punto e la città, e'l regno. Finalmente andando Maumetto à l'arudante, fù per strada ammazzato a tradimento ne! padiglione da certi Turchi subornati dal Vicere d'Algier, di cui era capo Aßen, che co' suoi compagni passò in Tarudante, e visaccheggiò itesori del Rè; ma volendo ritornare à casa, furono tutti ammazzati da i popoli, fuor che cinque, del 1559. e fu gridato, e salutato Rè Muleio Abdala figlinolo del Seriffo. E tanto basti hauer detto dell'origine del Seriffo ; i cui progressi paiono assai simili a quei de Ismael Rè di Persia. Amendue s'acquistarono seguito co'l mantello della religione, e del sangue; amendue soggiogarono in breue tempo molto paese; amendue crebbero con la ruina de Prencipi vicini:amendue riceuerono grani disdette da Turchi, e perderono pna parte de gli stati loro: perche Selim tolse à I smael Cacamit, e diuerse altre città della Diarbena, el Vicere d'Algier cacciò di Tremisen, e de' suoi contorni il Serisso. e si come Selim occupò Tauris, capo della Persia, e poi l'abbandonò; cosi Sal Araes prese Fessa, capo della Mauritania, e poi la lascio.

esalting & good ting Entrate and be constally or militing or TL Seriffo è padrone di tutte le facoltà de' suoi vassalli, anzi de vassalli medesimi; poiche quantunque gli carichi d'impositioni, e di tributi granissimi, non hanno ardir pur di aprir la bocca. Tira da suoi vassalli tributari la decima, e la primitia de' frutti, e de' bestiami. Egli è vero, che quanto alla primitia non piglia più d'uno per venti, e all'insu di venti, quando ben fossino cento e piu, non mai piu di due. Tira d'ogni giornata di terra cinque quar ti di ducato, e altri cinque d'ogni fuoco: altrotanto tiva d'ogni personi, che habbia passato i quindeci anni, maschio, ò semina, che si sia: e ne' bisogna som ma maggiore. e accioche i popoli paghino piu allegramete quel che loro s'impone, sempre comanda la metà più di quello, che s'hà da riscuotere; perche cosi pare, che si faccia loro mercede di quella parte, che non si riscuote. Egli è vero, che nelle montagne habitano a cune genti indomite, e fiere, che per l'asprezza de' siti inespugnabili ; one haditano, non si possono sforzare à tributi quel che se ne caua si è la decima delle riccolte, accioche sia loro permesso il pratticar al piano. Oltra à queste rendite, hà il Rè le dogane, e le gabelle di Fessa, e dell'altre città; perche nell'entrate delle robe, il cittadino di Fessa paga due per cento, e'l forastiero dieci. Euni di più l'entrata de molini, e ci diuerse altre cose, la cui somma importa assai: perche quant a' molini, egli tira poco meno di mezo reale per fanega del grano, che si macina a Fessa: oue, come habbiamo detto, sono 400 e piu molini. la Moschea del Carrunen haueua d'ottanta mila scudi d'entrata ne haueuano anche molte migliaia i collegi, e gli hospedali di Fessa; lequali tutte tira hora il Rè, e di più egli resta herede di tutti gli Alcaidi, e di tutti i provisionati da lui, e nella lor morte và

al possessi, de'caualli, arme, vesti, e d'ogni ben loro. Egli è vero che se il morto lascia sigliuoli atti al servitio della guerra, gli concede la provisione del padre: ma se i figliuoli sono piccoli, egli sostenta i maschi sino all'età militare, e le semine sinche prendono marito. e per poter mettere la mano ne i beni delle persone ricche, dà loro qualche gouerno, ò carico con provisione. Onde per non incorrere nelle mani del Fisco nella morte, ciascuno procura d'occultare le sue richezze, ò d'allontanarsi dalla corte, e da gli occhi del Rè, per la qual cavione la città di Fessamanca assai dell'antico suo splendore.

### Forze.

Tonha il Seriffo fortezze di molta importanza, fuor che su la ma ina capo d'Aguerro, Laraces, e Tetuano : perche colloca il neruo del suo stato, come fà il Turco, e il Persiano, nella gente armata; e massime nella caualleria. Per la medesima ragione non è molto provisto d'artegliaria: ne tiene però buona quantità presa da suoi antecessori a i Portoghesi, e ad altri, in Fessi, in Marocco, in Tarudante, e ne' porti sudetti, e ne sà fondere, quado bisogna, non mancandogli maestri di ciò d' turopa. Ha vna casa di monitione in Marocco, doue si lauorano ordinariamente 46. quintali di poluere almese: e si fabricano schioppi, e balestre, l'anno 1569. si attaccò in queste case il fuoco con tanta furia, che ne rimase destrutta vna parte della città. Ma quanto alla militia del Seriffo, e'la è di più sorte: la prima è di due mila e settecento caualli, e duc mila archibugieri, ch'egli tiene parte in Fessa, ma più in Marocco (oue egli rifiede) quafi di guardia . la feconda è d'un battaglione reale di sei mila cauallieri, tutti nobili, e di conto compariscono costoro sopra caualli eccellenti co' fornimenti de' caualli, e con l'arme loro, e per la varietà de' colori, vaghissimi, e per la ricchezza de gli ornamenti, sopramodo riguardeuoli. Conciosia che qui ogni cosa risplende d'oro, e d'argento, di perle, di gioie, e di tutto ciò, che può più allettare l'occhio, ò pascer la curiosità de riquardanti. Tirano costoro, oltre alla provisione del grano, biava, oglio, butiro, carne per se, e per le moglie, e figliuoli, e creati, settanta in cento oncie d'argento in denari. La terza sorte di militia, e di Timariotti: perche il Serif fo concede a tutti i suoi figliuoli, a i fratelli, & ad altre persone di conto,ò d'auttorità presso de i popoli, d'Africa, ò i Principi de gli Arabi l'usofrutto digran tenute, e di vassallaggi per il sostegno della canalleria. e gli Alcaidi medesimi fanno lauorare i campi, e poi raccolgono le rendite di formento, visi, biana, oglio, butiro, castrati, galline, denari; e le distribuiscono di mese in mese a i so dati ; secondo la qualità delle persone. Danno anco loro panno, tela, seta per vestirsi, arme da offesa, e da diffisa, e caualli, coi qualiseruono nella guerra, e se muoiono, ò sono ammazzati glie ne danno de gli altri, cosa che si usaua anche in Roma con quelli, che militauano co caualli

ualli publichi. Procura ciascuno di questi capi menar la sua gente molto bene in ordine d'arme, di vestiti, e di caualli. oltra à ciò tirano costoro 24. in trenta oncie d'argento l'anno. La quarta sorte di militia e d'Arabi, che viuono continuamente ne loro Auari (cosi chiamano le loro populationi, che constano ciascuna di cento inducento tende, ò padiglioni) compartiti sotto diuersi A'caidi, accioche siano inordine ne' bisogni. Questi seruono a canallo: ma tengono più del ladro che del soldato. La quinta sorte di militia è simile alle cernite de' Principi Christiani; e in questa sono ascritti eli habitanti delle cit tà,e de' villaggi del rezno, e delle montagne, egli è pero che il Rè fanno poco capitale di costoro, e non mettono volontieri, per tema di solleuamenti, e di ribellioni loro l'a me in mano, se nonnelle querre contra Christiani; perche all'hora con lo possino ne anco vietare. Conciosia che hauendo esti nella lor legge, che se vn Moro vcc de vn Coristiano, ò resta vcciso dalui, sene và a drittura in paradiso (diabolica inventione) corrono huomini, e donne, e d'ogni ordice, e d' gn. età, alla querra a'meno per restarui morti; e per questa via acquistarsi secondo laloro pazza opinione, il cielo. E non minor feruore si vede, a nostra confusi ne, ne' I urchi, massime per la diffesa della loro setta, Par che vadano a nozze, non a guerra, e a pena possino aspettare il di prefisso. Reputano per santi, e per beati quei, che moiono con l'arme in mano contra nemici:per infelici, e da poco quei, che muoiono a casa tra il pianto de fanciulle, el urla delle donne. Dalle cose sudette si può facilmente com prendere, che numero di gente possa mettere in campagna il Serisso: masi coprenderà anche meglio dall'esperienza. Perche Muleio Abdalanel 1562. assediò Mazagan con ducento mila persone: e con vna montagna di terra aciecò il fosso; e co l'artegliaria spianò le mura. ma su sforzato, con tutto ciò, a desistere dall'impresa per il va'or de' Portoghesi, e per il danno, ch'egli riceuè dalle mine. Oltra che non può questo Prencipe continuar piu di due, ò tre mesi pna guerra grossa: e la ragione si è, perche viuendo la sua militia della provisione, ch'ella tira di giorno in giorno cosi del vito, come del vestito, non si potendo questa condurre oue richiede la ragione della guerra, e il bisogno dell'impresa, egli è forza, che per viuere ritornino in poco tempo a casa. & è cosa chiara, che non può guerreggiare lungamente, chi non è ricco di denari. Il Molucco, che ruppe Schastiano Rè di Portogallo, hebbe sotto la insegne quaranta mila caualli, e otto mila fanti pagati, oltre a gli Arabi,e a gli auenturieri: ma si stima, ch'ezli haurebbe potuto mettere insieme settanta mila caualli, e più fanti, che non mise.

# DELLE RELATIONI VNIVERSALI DIGIOVANNIBOTERO

## BENESE

LANGE TO BROWN PARTO.



A potenza de' Prencipi de' quali habbiamo ragionato ne' libri antecedenti, è talmente terminata, che non paffa i confini d' Europa, ò d' Afia, ò d' Africa: il Moscouita solamente passa d'Europa in Asia. Cirestano horatre Principi, quasi pniuerfali, benche molto differentemente: il Turco, il Rè Catholico, e il Potefice Romano. La po tenza del Turco abbracciamembri importanti d'Euro-

pa, d'Asia, d'Africa. Il Rè Catholico, oltre a quello ch'egli hà nelle sudette tre parti conosciute da gl'antichi, è signore assoluto di tutto, si può dire, il mondo nuovo, e di molte grandi, e ricche I sole dell'Oceano Orientale. Il Pon tesice Romano hà da Christo Signor Nostro auttorità di suo Vicario pniuersale, la qual auttorità non può essere ne limitata da monti, nè terminata damari; ma si allarga senza sine; e sistende senza orizonte.

GRANTVRCO.

TL Turco abbraccia col suo Imperio grandissimi mebri delle tre parti della I terra : perche in Europa egli hà tutta la riviera del mare, che scorre da i confini di Ragugia, sino alla foce della Taoa, e da Buda sino a Constantinopoli.e dalla destra rina del Tiras sin di quà dalla Sana; perche tutto cicè, ò immediatamente sotto lui , ò sotto suoi tributary, come è il Moldauo , il Valaccose il l'ransiluano. Nelquale spatio vien compresa la miglior parte d'ongaria, tutta la Bossena, Seruia. Bulgaria, Macedonia, Epiro, Grecia Morea, Fra cia, e l'Arcipelago con le sue Isole. Tiene nell'Asia tutto ciò, che è da Belis della Gomera sino ad Alessandria d'Egitto, e da Bugia sino a Gua galà, e d'Alessandria sino alla città di Siene, e dal Suez sino a Suachen. La gradezza di questo Imperio si può comprendere dall'ampiezza d'alcu e sue parti. Ilmar delle Zabaoche, che è tutto del gran Turco gira mille miglia: il mar Eussino due mile, e settecento; matutta la riua del mar Mediterra eo sogget ta a lui, hà di circuito otto mila miglia. l'Egitto, che è tutto suo è lungo piu di 500.miglia: da Tauris a Buda si camina su'l suo 3200, miglia, altro tan-Relat. Seconda Parte.

ro da Derbent a Aden:poco meno di 4000 miglia dalla Belzera a Tremisen. e nel mare egli bà le nobilissime Isole di Cipro, di Negroponte, di Rodi, Samo, Scio, Metellino, Stalismene, e le tante altre Isole dell'Arcipelago.

Ricchezze.

Entro à questo spatio entrano paesi per lo piu copiosissimi d'huomini. e di pettouaglie. Perche, che cofa è più ricca di formenti, e di grani, che l'Egitto, che l'Africa, che la Soria, che l'Afra: più ricco, e più copioso d'ogni bene, che l'Ongheria, che la Grecia, che la Tracia? Intutto questo paese esti bà & città d'inestimabile ricchezza; Constantinopoli, il Cairo, Aleppo, e Tan ris. Constantinopoli è la più popolosa città d' Europa: Conciosia che st stima ch'ella faccia più di settecento mila persone; nel qua' caso perrebbe a far quasi due Parigi. Aleppo è la maggior città di Soria, & è quasi centro, oue si riduce il traffico dell'Asia. Faris, che è la maggior dell'Imperio Persiano, a quali è stata tolta alli girrni nostri, fa intorno a ducento mila persone. Il Cairo tiene il prime luogo tra tutte 'e città dell' Africa: perche non ve ne è nissu na che le si accosti a gran pezzo, benche alcuni fanno quasi così gran Cano. Eil Cairo quasi magazino non pur delle ricchezze dell' Egitto, e di pna buona parte dell'Africa: ma dell'India ancora: i cui tesori quà condotti per il mar Rosso, e poi su la schena de i Cameli, si distribuiscono a i paesi bagnati da mar Mediterranco. Questo Imperio da principi deboli è salito a pna grandezza tremenda a' Principi Christiani per via d'arme secondate dall'occasioni presentateli dalle discordie nostre, dalle qua i essi si sono valuti eccelbentemente. e l'arte di guerra vsata da Turchi è stata lo star sempre su l'offen dere, e su'l preuenire l'inimico, l'usar prestezza marauig iosa nelle imprese, l'hauer le forze in pronto, e quasi a mano, il no tentar piu imprese in vn tempo: il non guerreggiar lungamente contra nissuno, per non esfercitarlo nell'arme:il non spendere il tempo, e il denaro in imprefe di poca importanza, il non far acquisti per salto, ma di passo in passo, e di non picciola imporvanza e stato, che i Principi siano giti personalmente alla piu p rte dell'imprese; e l'altre, che noi habbiamo dimostrato in una opera fatta sopra di ciò a pa te. con le quali nello spatio di 300. anni la casa Ottomana si è insignorita di stati immen si, e dall'anno 1 500. in quà, hà quasa raddoppiato il suo d'minio. Gouerno.

L gouerno de gli Ottomani è affatto despotico; perche il gran Turco è in tal modo padrone d'ogni compresa entro i consini delsuo dominio, che gli babitanti si chiamano suoi schiaui, non che sudditi: e niumo è padrone dise stessionnon che della casa, oue egli habita, ò del terreno, che eg'i co'tiua, eccetto alcune casate, che surono premiate, e prinilegiate da Mahometto II. in Constantinopoli, e non è nissuno personaggio così grande, che sia sicuro delle vita sua, non che dello stato, nel quale egli si troua, se non per la gratia del

Gran signore. Egli poi mantiene in questo dominio cosi assoluto con dne mezi, cioè co'i torre assatto l'arme ai sudditi suoi : e co'l metter ogni cosa in mano di reneg ati, tolti per via di decima da gli stati suoi nella loro fanciullezza. Con'a qual arte egli viene a conseguir due beni; l'uno, che priua le prouincie del siore, e del neruo de gl'huomini, perche si sa scelta de' giouanetti piu robusti, e piu atti all'arme; l'a'tro, che con questi medesimi egli arma, e assicuras se stesso. Conciosia che i Gianizzeri, tolti del seno de parentinella loro fanciulezza, e dati in cura, e in guardia a questo, a que'lo, diuengono, senza auedersene, Maomettani; e non conoscendo più nè pasre, nè masre, dependono assatto dal gran signore, che li pasce, e mantiene, e da lui aspettano, e riconoscono ogni loro commodità.

Forze

E forze del Turco confistono nella caualleria, fanteria, armate, munitioni, denari. Quanto a i denari, la piu commune opinione è, che egli habbia intorno à otto millioni discudi d'entrata ordinaria. Perchese bene pare, che da vno Imperio cost grande douerebbe cauar entrate molto maggiori, nondi meno ciò non auuiene, perche i turchi non hanno, nè si curano d'altro, che dell'arme, che sono dinatura sua più atte a rouinare, e à distruggere, che à conservare, ò ad arricchire i paesi conciosiache essi, per mantener gli eserciti e per continuare l'imprese loro, consumano di tal maniera i popo'i, che a pena losciano quel, che egli è necessario per loro sostegno. Onde i sudditi disperati di poter godere le comodità, non che le ricchezze, che si potrebbono procac ciare con la fatica;e con la industria, non attendono all'agricoltura, nè a traffichi, se non quanto gli sforza il bisogno, anzi la necessità. Perche a chi gioua il seminare quel, ch'altri hà da raccorre? ò il raccorre que', che altri hà da cō · fumare? ande ne gli stati della casa Ottomana si veggono selue immense, e vastità infinite . pochissime città populate; e la piu parte delle campagne deserte. Ne paesi nostri la carestia procede dalla moltitudine della gente; ma in Turchia nasce dalla penuria de gli huomini: perche i contadini muoiono in gran parte, ò ne' viaggi, che essi fanno, conducendo le vettouaglie. e l'a'tre cose necessarie su le strade, per le quali caminano gli eserciti, ò nelle armate. Conciosia che di diece mila vogatori, che si leuano dalle case loro, non ve ne ri torna ordinariamente la quarta parte, tanti ne periscono per il disaggio, per lamutatione dell'aria, per la fatica . tanto più , che i Turchi disarmano ogni inuerno; onde i Galeotti non sono mai psi al mare, e al male. Dall'a'tro canto la mercantia, e il traffico è quasi tutto in mano de Giudei, ò de Christiani di Europa, Ragugei, Venetiani, Francesi, Inglesi. e in tanto paese, che essi hanno in Europa, non è altra città di traffico notabile, che Constantinopoli, Caffa, e Sa'onichi, In Asia Aleppo, Damasco, Tripoli, Aden. e in Africa il Cairo, Alessandria, Algier. Il fondamento dell'entrate e l'agricoltura; questa fom-

somministra in ateria alle arti, le arti alla mercantia, e mancando l'agricoltura māca ogni cosa. Ma se bene l'entrate ordinarie no sonno maggiori di quel, che noi habbiamo detto si dee però far conto grade delle straordinarie:e prin cipalmete delle conficationi, e onatiui. Perche i Basa, e gli altri suoi mini. si (che quasi Arpie) succhia o il sangue de i sudditi, accumulano tesori inestemabilische per lo più rano in mano al Gra signore. Si stima che Abrahim Bussa portasse fuor del Cairo il valsente di sei millioni. molto maggior semma ne baueua. Methemet I isir. Occhiali, oltre alle altre ricchezze, haueug 500) schiani, la Sultana sorella di Se im II. tirana 2500. zecchini il di d'en trata cominciò va acquedotto dal Cairo alla Mecca per commodo de pellegrini, opera immensa. e poi cosa facile al Gran Signore trouar occasione di tor le facoltà con la vita a chi piace a lui. I donatiui poi ascendono a pna som ma rande; perche niuno simbasciatore può appresentarsi inanzi aluisenza presenti;n uno può sperare officio, o grado d'importanza, se non co'l denaro:nissuno ritorna o da provincia governata,o da impresa condotta a fine con le mani vote inanzi a quel Prencipe: e a vn tanto Signore non si presentano b gat: elle. 1 Vaiuodi, di Moldania: e di Vallacchia, e di Transiluania, si man tengono ne' oro principati a viua forza di presenti; e si mutano ogni giorno quei di Vallacchia, e di M l'auia, verche si danno a quel, che piu offerisco: e per poter mantener quel, che si è offerto, si consumano i popoli, e si distruggono le prouincie. Ma con tutto ciò si è veduto, che la guerra di Persia hà straccato gli erarij , e confumate le ricchezze del Turco perche da vna partë in Constantinopoli, e per tutto l'Imperio questi anni adietro, crebbe incredibilmente il valor dell'oro: perche vn scudo valeua piu del doppio di quel, che solena: alere; e la lega dell'orore de l'argento si abbassò di tal maniera, che diede cagione ai Gianizzeri d'attaccare il fuoco a Constantinopoli, e di spauentare il Gran Signore, non che altri, e in Aleppo si domado, a nome di quel Prencipe, va imprestito di 60000. scudi da i mercadati. Mase bene l'entrate del Turco no sono così grosse ricche, come par che ricercarebbe la granderza de confini, e la fertilità de paesi, egli hà però da gli statisuoi vn'emolumento di piu importanza, che non sono le entrate:e questa è la moltitudine de i timarri. Conciosia che gli Ottomani si fanno padroni immediate de i fondisch'essi acquistano con l'arme in mano : e lasciandone quella parte, che loro piace a i naturali (beche poca, ò milla) dividono il resto în timarri, che sono, come commende, e li dano a foldati benemeriti in vita, con obligo di man tener tanti caualli in punto per la guerra. E questa è stata quata providenza babbino hauuto per coferuatione dell'Imperio; perche se no fosse, che la gete di guerra vien per questa via ad essere interessata nella cura de terreni per l'utile, che ne cauano, ogni cosa sarebbe destrutta. Imperoche i medesimi turchi fogliono dire, ch'oue il cauallo del gra Signore mette il piede, iui non nasce piu

piu herba. Su questi timarri si mantengono intorno a cento cinquanta mila caualli apparecchiati, e in ordine per marciare a vn minimo cenno del Pren cipe senzasch'egli spenda pur vn quattrino e pur tanta caualleria non si può mantenere con maco di 14. millioni di scudi. On le io mi meraniglio d'alcuni, che, paragona do l'entrate Turch sche conle Christiane, non fanno mentione alcuna d'un tanto membro delle ricchezze de gli Ottomani. Intendo, che in questa querra, che il Turco hà fatto contra il Rè di Persia, egli hà acquistato tato pacse, che ha fatto 40000. timarri, e fondato vna nuoua casenda in Tauris, oue auanza on millione di scudi. Questo stab limento di timarri, è la scelta de gli A'zamog'iani ( cosi c'iamano i l'ouauetti, che si alleuano per Gianizzeri ) sono due fondamenti principali dell'Imperio turchesco. L'uno, e l'altro pare instituito a imitatione de' Romani. Conciosia che gli Imperatori Romani ancora si preualeuano de' sud liti loro per la guerra, de' quali era composto tragli altri l'essercito Pretoriano, che non si dilungana mai dalla persona dell'Imperatore e Tacito dimostra, che la scelta de gionaui, che a questo effetto si faceua fu cagione della ribellione de Bataui. Nel medesimo Imperio Romano erano i timarri dati per vso frutto alla gente da guerra in vita, e per ricopensa de' seruity fatti. onde erano chiamati beneficy, e prouisti beneficiary. Alessandro Seuero concesse a gli beredi de' soldati il poter goder queste provisioni, con patto però che militassino, e non altramete. Con-Stantino Magno diede a i suoi capitani benemeriti, e donò in perpetuo le terre, che sin'all'hora si erano date a vita. in Francia i feudi diuentarono di tem poranei, perpetui, sotto gli p'timi Rè Carleschi. Ma'a sudetta caualleria fa due effetti importanti nell'Imperio Turchesco, vno sche tiene à freno i sudditiin manieratale, che nou si possono pur muouere si presto, che non habbino addosso costore, come tanti falconi: e sono perciò dinisi per tutto lo stato, l'altro, che vna parte di loro ( restando l'altra per contener in resicio i popoli) è sempre in ordine per l'imprese occorrenti. cosi serue e di presidio dello Stato per impedir i tumulti, che ci possono nascere: e di neruo principale pla querra. Oltre alla sudetta caualleria tiene il Iurco vn buon numero di caualli pagati presso la sua persona, diuisi in Spachi, Vlufagi, Caripici, che sono come seminary de gli vificialise de principali ministri dell'Imperio; perche quindi si cauano ordinariamente i Bassà, i Belarbeise i Sangiacchi. Oltre a questi vi sono gli Alcanzi, e gli Ausiliari, Tartari, Va'acchi, Moldani.

L'altra parte delle forze, e la fantaria, questa consiste ne i Gianizzeri: ne quali si considerano due cose: l'una la natione: l'altra l'habilità partico-lare all'arme. Quanto alla natione, non amettono ordinariamente al rolo de Gianizzeri le genti dell'Asia, ma dell'Europa: perche hanno quelle per più molli, come sempre sono state, e piu sacili à suggire, che a menar le mani. A l'incontro i popoli d'Europa hanno sempre hauuto nome di guerrieri, e di bellicosi.

bellicofi. Onde in Oriente i soldati del Turco Asiatici, si chiamano co'l nome della natione, turchi, ma gli Europeis' adimadano Rumi, cioè Romani, Quan to all'habilità poi, si capano i fanciulli, ne' quali appaiono indicu maggiori di robustezza, e di azilità, e di ardire, che sono 'e tre parti, che si ricercano in vn soldato. Si manda a far questa cerca ogni terzo anno, se la necessità non la fa fare più spesso, come è auuenuto in questa guerra Persiana: nella quale non solamente si è fatta scelta piu frequente: ma si sono anche valuti d'Azamogliani turchi: cosa non piu vsata. Questi, condotti a constant inopoli, sono visitati dall'Agà: che toglie nota del nome del gionine, del padre, e della patria: e poi parte se ne manda nella Natolia, e in altre provincie, ou e imparan do la lingua, e la legge, e imbeuendo i viti, e i costumi di quei, co' quali conuersano, diuengono, senza quedersene, Maumettani; parte si distribuisce per i serragli, che il gra signore hà in Constatinopoli, e in Pera, e i più paghi d'aspetto, e piu disposti della persona nel serraglio del Signore. e in qu sto tempo, che si chiamano Azamogliani, nè hanno capo certo, nè si occupano in essercity determinati; ma chi attende a i giardini, chi alle fabriche, chi a servity domesticise a simil'altre cose. In capo di certo temposono richiamati ne i serrazli de gli Azamogliani (cosi si chiamauo sino à tant), che non arrivano al grado di Gianizzeri) sotto i capi loro. Da questi sono essercitati in esserciti manuali, e faticosi, e con tutto ciò assai mal trattati circa il vito, e'l vestito. dormono in spatiosi casamenti, simi i ai dormitory de religiosi, co' lumi accesi, e con guardie, senza la cui licenza non si possono muouere. Imparano poi à tirar d'arco, e d'archibuso: e hauedo in ciò acquistato qualche prattica, escono con grado di Gianizzeri, ò di Spahi: quelli non tirano meno di cinque, nè piu di otto aspri, questi dieci, fatti, che sono Gianizzeri vanno in guerra, ò in guarnigione, ò restano alla porta, e questi pltimi hanno per loro habitatione tre luoghi amplissimi, come monasterij. Qui viuono sotto i loro capi di squadra; i gioueni feruono i piu vecchi nello spendere, cucinare, e in simili m'nisterij con obedienza, e silentio grande. quei d'una medesima squadra viuono in commune à vna tauola : dormono in certe sale lunghissime : es per sorte alcuno stesse la notte fuori senza licenza, la sera seguente tocca di buone bastonate: con tanta disciplina, che finite le battiture, il battuto và, a guisa delle scimie, a basciar la mani al suo capo. Hanno molti privilegi: sono riveriti, non ostante la loro insolenza, e temuti da tutti, assassinano ne i viaggi i casali, e case de' Christiani, senza che si possono risentir pur di parola: nel comprare fanno i prezzia loro modo, non possono esser giudicati, che dall' Agà; e non si puniscono a morte senza pericolo di solleuamento, onde ciò si fa rare volte, e con molta secretezza Hanno mille regaglie: perche alcuni di loro sono dati a gli Ambasciatori per guardia: altri a i viadanti di qualità, e disimili persone, che si voglisno assicurare per lo stato del turco, e ne tirano buone mancie, è posta in loro mano la elettione del Prencipe; perche non l'approuando effi o no'l gridando, non si puo dir fatto. e ogni Prencipe entrando in stato fa. loro qualche donatino; e gli accresce la paga. Facendosi guerra gre sfa, esce una parte de i Gianizzeri sotto l'Agà, ò il suo luogotenente; e sono gli vltimi a combattere. non è vificio presso i Turchi di piu gelosia, che l'Agà. Onde egli solo, e il Bellarbei della Grecia non si posso eleggere luogotenente: ma to nonail gran Signore.non è cosa, che gli possanuocer maggiormente, che l'esser notabilmente amato da Gianizzeri. Il numero de Gianizzeri è dodeci in quattordici mila. Questa militia si è imbastardita assai a i tempi nostri; prima perche si fanno Gianizzeri anche turchi, anche d'Asia: doue prima non si ammetteuano, se non Christiani, e d'Europa: appresso perche si maritano contra l'antica vanza, senza difficultà. la lunga dimora fatta in Constantinopoli, della quale non è città alcuna piu delitiofa, gli hà impoltroniti, e refi insolenti, anzi intolerabili. Communemente si tiene, che ilneruo delle forze Turchesche consista in questa militia de Giannizeri : ma noi habbiamo mofirato altroue questo effer falsissimo: oltre a' Gianizzeri, egli hà gli Asappi, fantaria vile, e che serue pin con la zappa, che con la spada.e piu per stancare i nemici con la moltitudine, che per vincerli co'l valore. Sogliona costor empir le fosse co' cadaueri, e fare scala a Gianizzeri su le mura de nemici. Si che si come i Romani haueuano i foldati legionarij e gli ausiliarij (de quati quelli erano neruo principale della militia loro, e questi accefforio ) cosi il Turco hà la caualleria che egli mantiene con le paghe, e co' timarri, per so-Stantiale, e gli Alcanzari per accidentale, e co i i Gianizzeri, per foldati legionarii, e gli Asappi per accessorii. Maegli è tempo, che noi diciamo due parole delle forze maritime. Primieramente non è Prencipe che habbia mag gior commodità di far armate, che il Turco. perche le felue d'Albania, e di Caramania, ma sopra tutto quelli di Nicomedia, e di Frabisonda, sono tanto grandi, e folte, e piene di alberi eccellenti per far vascelli d'ogni qualità, che non si può stimare, anzi pare, che le galere caggiano quasi fatte da fudetti boschi nel golfo di Nicomedia, e nel mar negro. Non gli mancano poi maestranze per mettere questa copia di legnami in opera, perche l'auaritia conduce ne fuoi arsenali anche i fabri Christiani, si che l'anno seguente a vna disdetta cosi notabile della rotta riceunta à li Cursotari, egli mando suora vn'amarta, che non hebbe paura di star à fronte della nostra. Non gli mancané anco mai vn buon numero di gente esperta nel mare per le galere di guardia, ch'egli tiene à Metelino, à Rodi, à Cipro, ad Alessandria, e ger il ricetto, ch'egli dà a i corfari in Tunigi, in Bona, in Busea, in Alger, ond'egli cauane bisogni i capi, e il neruo de' ministri marinari, pogatori delle sue armate. Quel ch'egli possa farc si è visto à tempi nostrinell'armate, ch'egli heb be à Malta, à i Curfolari, e alla Golletta. Hà di piu copia grandissima di monitione

mitione da guerra: hà artegliaria senza fine; nè canò d'Ongaria cinque mila pezzi: ne guadagnò in Cipro più di cinquecento; poco meno alla Goletta. Hanno i Turchi pezzi d'arteglia ia così smisurati, che il tuono, non che il col po atterra le mura Hanno tanta provisione di poluere, e di palle, quanta mo strarono à Malta: oue tirarono piu di sessanta mila palle di serre; a Famagosta, oue se ne contorono cento dic otto mila: alla Goletta, oue in trevtanoue giorni spianorono, a furia di cannonate, le fabriche, e le fortificationi fatte in quaranta anni da i nostri. In questa vitima guerra di Tiersia Osman gene rale de i Turchi conducena cinquecento pezzi da campagna. Fanno le batterie con tanti canoni, e le continuano tanto tempo, e con tanta rehemenza, che pareggiano ogni cosa al suolo. Oue non giunge l'artegliaria adoprano il piccone; oue questo non bà luogo, empiono le fosse con la zappa, e co'l badile: e se questo non basta, co' cadaueri de' soldati loro. Tre cose hanno i turchi, che mi spauentano: moltitudine d'huomini inesausta; disciplina imperturbabile: monitione infinita la moltitudine suol di sua natura cas onar confusione: onde ordinariamente gli efferciti numerosi hano ceduto ài piccol: ma la moltitudine de gli eserciti turcheschi và contanto ordine, che con questo anche supera il min r numero, che di natura sua è più ordinabile de nemici, si che vince e di numero, e di arte. e la disciplina loro è siben ordinata, che in essanon cedono ai Romani, non che ad altri: e consiste in più cose; nella stretterza delle vettouaglie si mantenyono con vn poco di pane cotto sotto le ceneri, & di riso co' poluere di carne secca al Sole. è lor prohibito il vino, come già a i Cartagi esi. In campo ogni dieci turchi hanno il suo capo a cui vbidiscono senza replica. Non si vede nel loro campo pure vna femina. Il silentio è marauigli so, conciosia, che tanti soldati si gouernano co i cenni delle mani, e el volto senza parlare, e p non far romor di notte, lasciano alle volte suggire i prigioni. Puniscono sopra ogni cosa le querele, e i furti. Quando marciano, no si prenderebbono punto ardire d'entrar nelle vigne, ò ne campi. Sprez zano la morte, credendo, ch'ella venga per destino irreparabile. I valorosi sono sicuri del premiose i poltroni del castigo. Non si accampano mai in città ; nè si permette l'andarui a dormire. Per tenerli poi esercitati i Prencipi Ottomani sogliono quasi del continuo portare la guerra in qualche banda, Ma non giouanè la disciplina sprouista d'arme, e di monitione: perche ogni gigante disarmato, per siero, e per possente, che egli sia, restarà vinto da va fanciullo armato . ma il turco marcia alla guerra con tanto apparecchio di machine, e d'ordini militari, e di tutto ciò, che si ricerca per il maneggio, e per l'uso loro, che non par che gli faccia conto di altra cosa, ilche conoscerà chiunque vedrà mai le ruine, che egli lascia, ouunque volge le sue forze.

L Turco confina da Lcuate co'l Persiano lungo pna linea, che si deue tirar

conla imaginatione da Tauris sivo alla Barzera, e co' Port ghesi nel seno Persico. amezo giorno co' me lesimi Portoghesi per il mar Rosso, e co'l Preste Gianni, a Ponente co'l Se. iffo, e co'l regno di Napo i. co' Polacchi, e con la casa d' Austria à Cramontana. Co'l Persiano egli guerreggia senza dubbio con vatazgio. Onde è Maumetto II. vinse V sun Cassan, e Selim I. e poi Solimano suo figliuolo, misero in suga Ismael, e I anna: ; Amorat III. che boggiregna, per mezo de suoi capitani hà tolto a i Persiani tutta la Media e l'Armenia maggiore, e la regia città di Tauris. Il rantaggio consiste nella fantaria, della quale il Kè di Persia è priuo; e nell'arteglieria, e nelle monitioni,delle quais non hà copia,nè prattica dall'uso loro. Ese bene, per bontà della caualleria, esti hanno vinto qua che volta in campagna i Turchi: hanno però sempre perduto terreno. Solimano tolse loro la Diarbecca, Amorat la Media.e non solamente sono rimasti con dano, e con perdita grande essi, ma gl'amici loro ancora: perche Sel m I. spogliò dell'Imperio d'Egitto, e di Soria i Mamalucchi: e Amorat III. ha distrutto quasi affatto i Giorgiani, cofederati co'l Soffi. co' Portoghesi egli guerreggia con gran disuantaggio: per che tutta la ragione della guerra con loro consiste nelle forze nauali ; nel che i Portoghesi hanno quel vantaggio sopra lui, che hà l'Oceano Indico sopra il seno Persico, e sopra il mar Rosso. Conciosia, che questi hano nell'India piaz ze, e porti, e dirò anche stati, e dominy copiosissimi è di legnami, e di vettouaglie, e d'ogni apparecchio nauale, e non li mancano Prencipi potenti in loro aiuto. All'incontro il Turco nel seno Persico non hà altro d'importaza, che la Barzera. la costa dell' Arabia, della quale egli potrebbe seruirsi, no hà più di quattro terre affa: deboli, e di poca stima, e cosi quà, come nel mar Rosso, l'armare è di somma diffico!tà; perche il paese è priuo talmente di legnami atti à far naui. Onde quelle poche volte, ch'egli hà armato nel mar Rosso (perche nel seno Pe sico può molto meno) gli è bisognato condurre la materia da i porti di Bitinia, e di Caramania per il Nilo al Cairo, onde è poi condotta su la schena de'Cameli al Suez, oue egli hà Arsenale. Ma ogni volta, ch'egli hà tentato impresa contra P. rtoghesi, non ne hà riportato altro che dishonore, e danno:come auenne l'anno 1538. alla città di Diù e nel 1552. alla Isola d'Ormuz, e ne! 1580, à Mombazzà, oue furono p ese quattro gale e, e vna galeotta del Turcho, che pensauano di ferma si in quei mari co'l fauor di quel Re. Ei Portoghesi sono cosi attenti a non permettere che i Turchi sermino il piede in quei mari, che non si presto si hà sentore, ch'essi armino, che loro corrono incontanente adosso: e hanno perciò moltissime volte penetrato il mar Rosso, senza contrasto alcuno.

Co'l Preste Gianniegli hà senza dubbio vantaggio, e di capitani, e di soldati, e d'arme e di monitioni. Concrosta, che quel Prencipe hà gli stati senza fortezze, e la militia senza arme. onde il Bernagaso suo luogotenete verso il mar

mar Rosso, hà pe duto tutta la marina, e ridottosi à pagar tributo per hauer pace . Nell' Africa egli haben piu paese, che i Seriffo: perche occupatutto ciò, che giace tra il mar rosso, e Belis della Gomera : ma questo l'hà migliore, e piu fertile, e piu ricco, e più pnito, e più forte. manon mette conto ne al-

l'uno, nè all'altro la guerra per la vicinanza del Rè Cathelico.

Restano hora i Prencipi Christiani, che confinano con lui. Il primo è il Rè di Polonia. que!, che si possin fare questi due Prencipi l'uno cotral altro, siè visto nell'imprese passate. Dann canto par che il Turco stimi, e quasi tema l'arme Polache: conciosia ch'essendo stato prouocato in diuerse occasionida questi, e sotto Arrigo nella guerra che Giouanni Re di Moldauia fece co Tur chi, oue militarono molti cauallieri della natione: e fotto Sigifmondo III.nel le scorrerie de' Cosacchi: e nel moto di Giouanni Siamoschi general de regno, non si è però risentito con la superbia solita: nè tentato di fare vendettade gli oltraggi. Dall'altro cato i Polacchino solo no hano tetato dopò Ladislao, impresa nissuna contra Turchi, ma nè anco hanno seccorso i Moldaui, e i Vallacchi loro confederati; e si sono lasciati torre quel, che haucuano su'l mar maggiore; benche ciò sia proceduto più per macamento d'animo nelli Rè, che nella nobiltà di quel regno. Sigismondo I. essendo inuitato da Leon X. alla guerra cotra Turchi; A ch e tante parole diceua egli? fate che s'accordino i Prencipi Christiani, che io non macarò alla parte mia. Sigismondo II. d'animo tanto a'ieno dall'arme, che no pur non si mosse contra Turchi: ma si risen tì poco anche cotra Moscouiti. Stefano giuditiosissimo esaminatore delle for ze de suoi vicini, stimaua impresa pericolosissima il venir alle mani co'l 1 urco: nondimeno discorredo co suoi familiari, mostrana, che con 30. mila fanti, aggionti alla caualleria del suo regno, egli sarebbe entrato facilmete nell'impresa;e ne haueua qualch: pesiero. I Principi d'Austria confinano col Turco più d'ogni altro Prencipe. Onde essi spendono ne i presidij delle fortezze, oue mantengono piu di ventimila huomini parte a cauallo, parte a piedi, la piu parte dell'entrate loro. e con gli a uti d'Allemagna, aggiunti alle forze proprie, hanno atteso piu presto a diffendere, e amantere, che a racquistare il loro,ò dilatar l'Imperio. e Feruinando tentò con piu va'ore, che fortuna l'impresa di Buda, e di Possega. Ilche nondimeno procede no perchele forze non fußino robuste, e gagliarde; ma perche mancaua loro l'agilità, è la destrezza: Voglio dire, che li eßerciti di quel Prencipe erano numerosi, e be forniti d'o gni cosa:ma constano d' alemani, e di Boemi, gente tarda, e lenta, e poco atta a contrastare co' Turchi spediti, e destri nelle fattioni militari. Aggiung a ciò, che la natione Allemana, hà perduto con la purità della Fede Catholica, la gloria dell'arme : e da che Lutero l'auclenò con la suxempia dottrina, non hà mai riportato honore dalle guerre, alle quali si sia mossa.

I V enetiani confinano ancor essi co'l Turco, e per mare e per terra per molte

molte centenaia di miglia: e si mantengono contra lui co'l fortificare eccellentemente i loro luoghi, prouedend si in tempo di pane con l'accortezza del negotio, si come nelle occasioni di guerra, che pur sono state molte, hanno sem pre dato segni di molta brauura a beneficio de oro stati, & commodo della chr stianità.

Restail Re Catholico, tra le cui forze, e quelle de gli Ottomani no è differen za a'importanza L'entrate (parlo di quel ch'egli hà in Europa) del Rè è maggiore cociosia ch'egli tirapiu di quattro milioni di scudi da gli stati d'Italia e di Sicilia; piu di due da Portogallo: g'ie ne vengono dalle terre nuoue intor no à tre pn'anno per c'altro e con queste partite egli pareggia l'entrata del Turco: e l'auaza poi d'assai anche con l'entrate ordinarie di Castiglia, d'Aragone, e di Fiandra. Ma che cosatrouarai (mi dirà alcuno) che si possa contraporre ai Timarri? prima l'eccesso dell'entrate ordinarie de' Rè, che non è di picciola somma : appresso gli aiuti che il Rèriceue straordinariamente ( e si può dire in gran parte ordinariamente ) de' (uoi popoli; come è la Crociata, che gli va e l'entrata d'un regno: i sussidy della Chiesa, co'quali egli può mantenere continuamente cento buone galere: e le caducità de gli stati, che in Spa gna,e in Napoli importano più di quello, ch'altri crede: i donatini de'popoli ordinary, e gli straordinary, il Regno di Napoli dà ogni terzo anno intorno a pn milione, e 200000. scudi: somma di no piccola consideratione: e così la Sici'ia, e la Sard gna, e la Ducea di Milano, Castiglia, e gli altri stati suoi anche del mondo nuovo fanno i lor ricchi donativi a i suoi tempi. E che diremo delle contribulationi ? Castiglia accordò l'anno passato al Re pna contributione d'otto milioni discudi in quattro anni, somma che pareggia quasi tut ta l'entrata del gran Turco d'un anno. lascio il numero delle commende de gli ordini di Montegia, e di Calatraua, d'Alcantara, di S. Giacomo: con le quali, quando non hauesse a tro, egli come Granmastro, hà i' modo di remunerare, e d'arrichire i suoi seruitori, e ministri, e chiunque gli piace, al pari d'un Rè d'Inghilterra, ò di Po'onia. Aggiungo alle sudette partite, vn grosso numero di caualleria, ch'egli mantiene ordinariamente ne gli stati suoi. perche in Spagna ne intertiene tre mila:altri tanti tra huomini a'arme, e caualleggieri in Fiandra; in Milano 400. huomini d'arme, emille caualleggieri: nel Regno di Napo'i 1 100 huomini d'arme: neruo di militia il maggior, che sia in Italia:in Sicilia, il seruitio militare è di 1500. caualli. Ne si deue stimar poco l'ob igo, che i Feudatarij hanno di seruire, e nell'occasioni di diffesa personalmēte, e a spese loro; considerato massime il gtā numero de' Feudatary, e di titolatidi Spagna, oue si contano 23. Duchi, 32. Marchesi, 49. Conti, duc Viscont sette Arciuescoui (perche questi auche cocorrono per la lor parte, come Signori grandi) 3 3 Vescoui. e di Napoli, oue i Principi sono 14. i Duchi 25. i Marche si 37. i Coti 54. i Baroni 488. per no dir a tro di Portogallo, di Sicilia.

· Seconda Parte

Sicilia, de' paesi bassi; Sardegna, Milano Ne si deue pretermettere, che laca ualleria, che il Turco mantiene co'Timarri, non è di valore di gran lunga pari alla moltitudine: perche i Timarri Steffi, e la commodità delle ville, e de po deri assignati loro, e la cupidigia d'auanzare, e d'arricchire co' frutti de terreni,g'i auilisce, e li rende desiderosi di pace, e d'otio, più che di guerra, e di romore, si spiccano mal volontieri dalle case loro; e vanno all'imprese con mag gior desiderio di ritornare à godere le delitie de giardini, e la copia de frutti delle loro possessioni, che di combattere, ò d'arricchire con le spoglie de nimici,ese vn poco di preda, acquistata con l'arme in mano, rende poltrone, e da poco vn foldato anche d'animo f roce, e brauo; che farà vna grossa tenuta, vna amena villa, vna ricca possessione, e la moglie, e i figliuoli lasciatia casa? lascio di dire, che questa caualleria, intertenuta dal Turco co'Timarri, è instituita piu presto per tener à freno i popoli soggiogati, che per guereggiare co' nimici. Conciosia che i sudditi del Turco stanno sotto il suo Imperio per forza: l'odiano, e detestano per rispetto della religione, e dell'Imperio: della religione, i Mori, e gli Arabi per la diuersità delle sette; della religione, e dell'Imperio insiemo i Christiani, che fanno piu di due terzi, si che la più parte di quella caualleria così numerosa, resta impiegata à casa in modo, che non si può, senza pericolo dello stato, mouere. E poi divisa per tanto spatio di paese quà, e là, che non si può mouer in grosso numero à vna impresa: ne mantenersi lungi da casa gran tempo, senza cader in miseria, e in necessità,se non hà altro aiuto, che i Timirrati. L'esperienza delle cose passate ci hà dimo strato vna certa parità di forze, perche alla perdita dell'armata Catholica all'Isola d'Alzerbe, si contrapone la fuga della Turchesca à Malta, alla perdita della Goletta, la presa del Pignon. I unigi è stato preso sempre da ch'à vo luto. No hà il Rè tentato impresanotabile sopra il Turco; ma si è però diseso gloriosamente a Malta, e a Oran. della rotta dell'armata Turchesca a i Cur-Zolari, io no dico niete per la parte, che vi hanno hauuto altri Principi. Si è trattato sospensione d'arme per alcum annitra'l Rè, e'l Turco del pari. Sono stati occupati l'uno, e l'altro anche quasi rgualmente : l'uno in Persia, l'altro in Fiandra, il che è stato cagione, che non si siano potuti mouere l'uno contra l'altro con le forze spedite. Le sudette guerre sono state ad amendue, per la lon tananza de i paesi, di estrema spesa; ma più al Rè, che al Turco; perche questo, se bene la Persia è lontana da Constantinopoli, onde si moueua la piu par te delle forze : confina però con la Diarbecca, e con altri stati suoi, onde era prouisto e di vettouaglie, e di denari l'essercito: ma la Fiandra è divisa per spatio grandissimo da tutti gli altri stati del Rè. Di più quello non ha hauuto a fare se non co'l Persiano, abbandonato da gli amici suoi: ma questo ha in vn tempo medesimo combattuto co' ribelli, co' Francesi, Inglesi, Alemani, tutte nationi non meno possenti, che i Persiani. Nè si è mai mosso contrail Turco, che non haueße vn a'tra guerra per le mani hor in Fandra, bor in altra parte. RE CATHOLICO.

Alla creatione del mondo in que non è mai stato Imperio maggior di quello che Dio hà concesso al Rè Catholico, massime dopò la pnione di Portogallo alla corona di Castiglia: conciosia, ch'egli abbraccia amplissime prouincie di Europa, Stati nobilissimi dell'Africa, e dell'Asia: e di piu possiede, senza competenza a'cuna tutto il mondo nuouo. Nella Europa egli hà tutta la Spagna, che da 800. anni in quà non è mai stata tutta sotto vna corooa; hà i paesi bassi, che girano mi e miglia: il regno di Napoli, che ne gira 1400. il Ducato di Milano, che ne gira pressi a 300. 'Isole Maiorica,e di Minorica, e d'Eusa; la prima delle qua i circonda trecento miglia, l'a tra 150. la terza 80. hà la Sicilia, che ne gira 700. e piu: la Sardegna, che ne abbraccia 562. Nell'Africahài! Rè di Spagnail mi lior porto sch'effa Afri ca habbia su'l mar Mediterraneo, anzi piu capace, e'. più sicuro porto del mar nostro, che per ciò si chiama Marzalcahir, cioè porto grande; e di più le piazze d'Oran, di Melilla, e del Pezn n. Haue poi fuor dello stretto l'Isole Canarie, c'ec s'no doaici, ma le principali sette: e di queste niuna vo ge meno di nonanta m glia. Ma per ragioni della corona di Portogallo, egli hà nella medesima Africa l'importanti piazze di Setta, e di Tanger: che sono le chiaui dello stretto, anzi del mar nostro, e dell'Oceano Atlantico: e fuor dello stretto Nazagan. Ha di piu il regno di Portogallo in quell'Occano immenfo l'Ifole Terzere, che sono sette, della quali Angra gira quaranta mig ia, S. Michele più di nouanta. Hà porto santo, enon molto lungi, la Madera (questa volge 160. miglia) reina dell'Isole dell'Oceano Atlantico. hal'Isole di Capouerde, che sono sette . hà sotto a linea equinottiale l'Isola di San Tomaso a quanto maggiore che la Madera, douitiofa sopra modo di zuccari. L' di più padrone ditutta la costa d'Africa, che si stende dal capo d'Aguero, sino à quel di Goardafu, e de commerti, traffichi, nauigationi di quell'Occano, e di tante Isole, che la natura vi ha sparso, massime all'incontro della Capraria, tra il capo di buona Speranza, e di Guardafu. Segue : Asia, eue il Re Catholico, per la medesima ragione di Portogallo , è padrone quasi delle mig'ior piazze della sua costa Occidentale, cioè d'Ormuz, Diù, Goa, Malaca, per che Ormuz, per la commodità del suo sito e di tanta ricchezza, che gli Arabi dicono, che se il mondo foße vn anello, Ormuz, sarebbe la gioia: e a questo Regno appartiene buona parte dell'Arabia Felice, e Baaren reina dell'Isme di que seno si per la grandezza congiunta con la fe, tilità nel terreno, e varietà de frutti, come pe: la ricchissima pesca delle perle. Diù è la ciauc della Cambaia, prouincia d'inenarrabile richezza, e de suoi mari, oue i Portogressi posseggono anche Daman, Bazain, e Tanaa. Goa (per non dir altro d' Ciaul, e delle fortezze loro in Cananor, in Cocin, e in Colan) è città di tanta impor-Relat. Seconda Parte.

tanza, che vale alla corona di Portogallo: e le rende quanto non rendono alcuni regni d'Europa, Posses gono finalmente quasi tutta la costa, che si stende da Daman sino alla città di Melipur: perche tutta è ò loro, ò d'amici loro, fuor che Calicut. Zeilan è la più delici sa Isola dell'uniue: so, oue essi banno anche il porto, e la fortezza di Colombo. Malacca, che è l'ultima piozza de Portoghesi nell'Asia, è la chiaue di tutti i trassichi, e commerti dell'Oceano E o, e di quell'Iso e infinite, che non fanno corpo minore, che la Europa. Hanno oltre à ciò stanze piu presto, che fortezze, in Amacan per il traffico de'la China, e in Tidor, per quello delle Mo'uche, e di Banda. & è cosa reramente stupenda che dodici mila Pertoghesi, (che non saranno più in tanto spatio di mare, e di terra) tengimo à freno tanti potentissimi Rè, e popolidell' A sia; e si mantenghino padroni di tutto l'Occano Atlantico, Indico, Eoo: e sono già piu di nouant'anni, che con g'oria immortale non solamente loro, ma di tutto il nome Christiano, si sono fatti forti in quei paesi. Nè bisogna dire, c'habbino hauuto à fare con gente vile, ò di poca prattica nelle cose di guerra; perche hanno tolto il regno d'Ormuz à vn vassillo del Rè di Persia; rotto l'armata del gran Soldano di Egitto, piena di Mama rechi, à Diù; e diffifo il medesimo Diù contrale f rze de Turchi, e de Gazaratti; messo in fugal'armata de i medesimi Turchi piu volte nel mar Rosso; preso pn'altra tra loro armata l'anno 1552, vicino à ()rmuz. Hanno combattuto co' Re di Cambaia, co' Prencipi di Decan, con li Rè di Calicut, Edi Achen nella Somatra forniti d'arme, e di soldati I urchi. e io certo non ammiro meno l'imprese di questa natione in Cambaia, e nell'Ind'a, e in tutto quell'Occano, e costadell'Asia, che altri si ammirino le vittorie d'Alessandro Magno, e de Macedoni: anzi tanto più, quanto Portogallo cede in grandezza alla Macedonia: e il numero de Portoghesi è per tutto stato minor di quello de Macedoni. Conciosia che con dicianoue naui ruppero gloriosamente l'armata del Soldano de Egitto, con due mila persone espugnarono Goa; con mille e cinquecento la ricuperarono, con ottocento presero Malacca; con poco piu Ormuz.

L'altra parte de gli stati del Rè Catholico conf ste nel mondo nuono: oue perche in quel dominio, egli non hà contrasto, hà tutto ciò che vuole questi stati sono diuisi in fole, e in terra ferma. l'Isale del mar del Nort sono tante, che non si sà sino al presente, il loro numero (le Lucaie solo passano 400. e alcune di loro di tanta grandezza, e ricchezza, che ciascuna sarebbe bastan te à constituire un gran regno. Borichen è lunga trecento miglia, larga seffanta: poco minore è Iamaica: la Cuba è lunga trecento leghe, larga ventila spagnuola gira mille e seicento miglia. Quanto alla terra ferma poi, il Rè Catholico d'mina attua mente tutto ciò, che và costeggiando la Florida, la nuoua Spagna, il Iucatan, e poi tutta quella immesa penisola meridionale, se

no al capo di California; any sino à Quinera; perche sinlà, è più oltre ancora sono andati scoprendo paesei Castigliani. La costa della nuoua Spagna, che cominciando da Sant' Elena, paffando per Panama, scorre sino à Quiuera, hà di lunghezza intorno à cinquemila ducento miglia : alle quali aggiungendo i confini mediterranei verso tramontana, non monteranno meno di no ue mila miglia. Il Perù poi, cominciando da Panama, hà di costa dodeci mila, eseicento miglia, de quali tre mila miglia diriniera, situata tra il Maragnone, cil siume della Plata, appartengono sotto nome di Brasil, alla corona di Portogallo. Il continente del mondo nuouo contiene molti regni, e stati am plissimi: mai principali sono due quasi imperi, l'uno del Mesico, l'altro del Pcrù: li cui Rè furono già potentissimi, e di grandissime ricchezze. Il Rè di Messico non succedeua per ragion di sangue: ma per elettione, e gli elettori erano sci: eleggeuano giouani gagliardi, e be disposti della persona, e atti alla militia; e fecero morive di veleno vn Rè, perche era codardo. Vi era vn consiglio supremo, che constaua di quattro gradi di nobiltà, e di officiali, senza ilqual configlio non si potena esseguir cosa d'importanza. Non premeuano in cofa alcuna più, che nella institutione de fanciulli, e non stimauano altro, che la religione, e lamilitia. Fù tra costoro vn personaggio chiamato Tlacaellel di tanto valore nell'arme, che conquistò buona parte dello stato de' Messicani; e di tanto animo che ricusò constantemente il regno, dicendo esser meglio per la Republica, che il Rè fosse ogni altro, e che gli ne fosse ministro; che addossare tutto il carico a lu i, che senza esser Rè. trauagliarebbe sicuramente per il publico, non meno, che se egli fosse. Viueua il Rè con grandissima maesta, e magnificenza, e di habitanze, e di seruitio. stesero illoro dominio, e con esso la religione, e la lingua, da vna banda sino à Tegnantpec, che è lungi dal Mesico ducento leghe, e dall'altra sino à Guatimala, che ne dista trecento: e sino a i mari del Nort, e del Sur. egli è vero che non puotero mai debellare nè il Mecioacan, ne Tlascalà, ne Terpeata, e le nimicitie, che erano trail Messico, e Tlascalà aprirono la porta alli Spagnuoli, e li facilitarono la impresa, e l'acquisto di quell'Imperio: il che fu l'anno 1 5 18. I Messicani vennero in queste contrade, dinise in sette Tribù, da vn paese settentrionale; oue si è scouerto questi anni passati vna prouncia ricca, e ben populata, che gli Spagnuoli chiamano nuouo Messico. Il principal honore consisteua nell'arme;& con esse si nobilitauano. Motezuma,che fu l'ultimo Rè, institui alcuni ordini di Caualieri: de quali altri si chiamauano Principi; altri Leoni; altri Aquile; altri Pardi. A questiera lecito il portar oro, e argento, e il vestir di cotone, e l'andar calzati, e il tener vasi dorati, e dipinti. cose tutte vietate alla plebe, e ignobili.

L'Imperio del Perù(il cui Rè si chiamaua Inga ) sù di stato alquato maggiore, e nel colmo della sua grandezza, si stendeua da Pasto sino à Chile, spa-I 2 tio

tio di mille leghe: e si allargava dall'Oceano del Sur, sino alla parte Orientale de gli Andi, internallo di cento leghe. L'immensità 'ell'acque parte correnti, parte morte, impedì, che no passassino oltre. Il pretesto delle lor guerre era, che nel di luuio in essi lughi s'era saluato il modo, & ch'essi soli haucuano la vera religione, & che la doueuano insegnare a gli altri il principal lor Dio era il Viraçoca, cioè creatore pninersale, & dopò lui il Sole. L'Inga Pacacu. ti, che ritrouò la più parte delle superstitioni loro, hauendo assegnato poderi, e rendite a tempij de gli altri Dij, non ne assegnò al Viracca, dicedo, che essen do eg'i creatore vniuersale, non ne haueua bisogno. Tralastre cose notabili introdutte da loro per li paesi acquistati, l'una si era, che divideuano tuttii terreni in tre parti: la prima toccaua alla religione, e alli Dei,lasi conda era dell'Inga, & con essassible neua la sua persona, corte, parenti, baroni, presidi, & erala maggior parte: la terza era per il popo'o. Nissuno però teneua cosa propriase non per gratia dell'Inga:ma no passua à gli heredi. Queste terre del popolo, e delle communità si compartiuano ogni anno, & si assegnaua à ogni pno il pezzo di terreno, che gli bisognaua per sostegno suo, & della samiglia: onde hora era maggiore, hora minore, & di questo non pagauano tributo alcuno. In vece d'ogni tributo, era laucrar le terre delli l'ei, e dell'Inga, e riponerne i frutti i i amplissimi magazini à ciò deputati, onde si cauaua anche provisione nelle sterilità, per il popolo il medesimo si faceua de gli ani mali: perche si dividevano i capi, e i pascoli nelle sudette tre parti, Nel che mi pare, che costoro auanzassino di gran lunga, e i compartimenti de terreni fatti de Licurgo, e le le g'agrarie de Romani. Si cauano dalla nuoua Spagna, e dal Perù, ricchezze inesauste d'oro, e d'argento, oltre alle mercantie: delle quali ricchezze il Perù ne dà due terzi ordinariamente: e la nuoua Spa gna vn terzo: ma di mercadantie molto più ricca è la nuoua Spagna, che il Messico. e tra l'altre cose dà la conciniglia, mercadantia di gran prezzo, da l'anir, dà cuoi di vacca infiniti : e le sue Isole danno quantità grandissima di cuoi, e di cottone, e di zuccari, e di carnafitola, e di verzino, e di perle. Tra i tesori del Perù ve ne sono due merauigliose, l'uno si è le minere d'argento di Potosi, che surono scouerte nell'anno 1545. onde si è cauata, e si caua tanta quatità d'argeto, che il quinto che netocca al Re, hà imp rtato, in 40. anni, ceto e vndici milioni di pesi; e vn peso vale tredici reali, e vn quarto: e nondimeno non se ne quintano due terzi. Si purga questa copia di argento in cinquantadue ingegni, fab. icati sopra di vn siume vicino: e in ventidue posti nella valle Tarapia, oltre a diversi altri, girati da caualli. L'altra ricchezza consiste nelle minere di Guancauclea, copiosissime d'argento viuo, scouerte l'anno 67. or de il Rè caua, di netto, intorno à quattrocento mila pesi.

La natura, ch' è stata cost liberale di minere d'oro, e d'argento al Perù, non ne hà fatto parte alcuna al Brasil: ma in suo luogo gli hà dato l'aria, per la: piaceuolezza de venti saluberrimi, fonti, e i fiumi molti, e grossi, selue assai, s'hà distinto di fianure, e di celline delicate: vestito d'una perpetua amenità; dotato di molti, e sicuri porti. Abbonda sopramodo di zuccari introduttiui da Portoghesi; e ne manda quantità grandissima suora.

Del mondo nuouo sono quasi appendici l'Isole Filippine: perche, se bene tu guardi il sito, si debbono stimare parte dell'Asia; surono però ritrouate per via della nuoua Spagna. di queste i Castigliani ne banno ridotte sotto la

loro obedienza, e pacificate già piu di quaranta.

Hor, essendo questo Imperio del Rè Catholico cosi spatioso, per non dire infinito, divideremo la sua consideratione per quanto spetta alle forze, e al go uerno in quattro parti: la prima sarà di quel, c'e si contiene nella Europa l'altra abbracciarà il mondo nuove la terza de g'i stati posti nella costa Occidentale, e Meridionale dell'Africa: l'ultima quei dell'India, e dell'Asse.

De glistati d'Europa.

Iciamo dunque, che gli stati posseduti dal Rè di Spagna nell' Europa, so Ino de' più ricchi, e de' piu copiosi, che vi siano: proche la Spagna e la piu ricca provincia d'oro, e di argento, che si sappia. è di tanta importanza, che non senza cagione, sù la prima provincia del continente, per la quale combat terono cosi aspramente i Cartaginesi, e i Romani, e i Gothi, e i V andali, dopò hauer scorf, la piu parte dell'Imperio Romano, se l'elessero per istanza: e Trebellio Pollione la chiama; insieme con la Francia, robora, & neruos Imperij Romani. e Constan ino nella divisione dell'Imperio perferì la Spagna all'Italia, acciò che noi Italiani non ammirassimo tanto le cose nostre: perche effendo toccata a lui in parte Bertagna, Francia, Spagna, Italia: egli, contentandosi delle tre prouincie, non fece conto dell'Italia, e la lasciò spontaneame te al suo compagno. Nell'Italia poi la bella gioia, che vi sia, è il Regno di Napoli: perche quiui par che la natura habbia raccolto, tome in vn compen dio, tutto ciò, ch'ellahà sparso di sua mano, per il resto dell' Europa. E che diremo dello stato di Milano? Euni Ducato ò più donitioso di vettouaglie, grani, risi, bestiami, latticini, vini, lini, ò più pieno d'artesici, e di traffichi, ò piu copioso di gente, e d'habitationi; è piu commodo di sito? Tra tutte l'Isole delmar Mediterranco la Sicilia porta il vanto, e di grandezza, e di fertilità. Tratutti i paesi Oltramontani tengono; senza contrasto, il primo luogo, nella fecondità del terreno, nella magnificenza delle città, nell'industria e poli, nella fortezza delle piazze, e in ogni altra parte, i paesi Bassi. Gouerno, e Forze.

Il gouerno di Spagna è regio; e di Prencipe, che procede con duc fondamenti: l'uno de quali è la religione; e l'altro la giustitia. Di questi due virtù quella ci acquista la protettione di Dio; e questa l'amor de popoli: quella frenagli animi, questa lega le mani: quella conserva il bene Spirituale della Republica; JA

Republica; questa mantiene la pace temporale. Si vede in questo gouerno mo'tamaturezza; perche si consulta ogri cosa ne' consultà ciò deputati; esi seguitano piu presto i consigli grati, e lenti, e le maniere di Fabio, che le risolutioni, e p estezza di Marcello. Si schiuano à tutto potere le nouità, e l'alterationi dell'asanze, e de gli ordini antichi. Al qual proposito mi diceuail Cardinale S. Quattro, che fù poi Papa Innoce tio VIII. che gli Spagnuoli attendeuano al ouerno: & che in quello non faceuano errore. Con quelli me i il Re (ath lico tiene sotto di se quietamente (fuor ch'oue la vicinanza de Precipi heretici lo disturba) nationi, d'animi, e di costumi, e d'humori differentissime; Castigliani, Aragonesi, Biscaglini, Porto besi, Italiani, Alemani, e il mondo nostro, e il nuovo: sud iti naturali, e d'acquisto, Christianie gentili. Eben conviene, che stati peruenuti nella casad' Austria, per via cost quieta, e pacifica, come sono i matrimoni, e i parentadi, siano moderatamen. tese con quiete ammi istrati, e c'e bauendo hauuto origine cost giusta, e honesta, debbano lun hissimamente durare. Conciosia che quel, che dicor o alcu ni, questo Imperio non effer durabile, perche egli è cesti diviso, e sparso, no è op positione di vileuo: perche oltre all'altre ragioni addotte da noi nella Ragion di stato, con le quali dimostriamo il cont ario, vi è anche questa, che i dominii, i grandi sono piu atti à mantenersi cotra le cause estrinseche della sua rui na; e i mediocri contra l'intrinseche. Hor in vn Imperio, cosi diviso, vi sono la grandezz:, e la mediocrità vnite insieme. la grandezza in tutto il corpo composto di mebri disuniti: la med ocrità nella più parte de membri: per che alcuni di essi, (com'e la Spagna, il Pe u, e il Messico) sono per se grandissimi. onde eg'i bà tutti quei bent, che può recare, e quella, e questa cioè potenza grande contra i nemici esterni; e sicurezza delle corrutioni domestiche. Aggiungi poi, che con forze maritime si possouo pnire tutti i membri dell'Impe rio, de qual par iamo. Perche, si come Augusto Cesare con vu armata, che egli teneua à Rauena, e m'altrach'egli teneua à Mißeno, Assicuraun tutto l'Imperio Romano; cofi il Rè Catholico con due armate, ch'egli tenga, vnanel mar nostro, l'altra nell'Oceano, terrebbe pniti tutti i membri dall'Imperio, ch'egli hà nell' Europa, e nel mondo nuouo insieme. Perche vn buon numero di galeoni e di vascelli daguerra, ch'egli tenesse in quei mari non pur assicurarebbe le marême di Spagna, e dell' America, e le flotte, che vano, sù, e giù; ma terrebbe in tăta gelofia Inghilterra, ne lasciarebbe quieta Fiandra, e i pae si bassi. Ma quanto all'armata del mar mediterraneo, questa vnirà sempre tuti gli stati suoi di tal maniera, che le loro forze saranno tutte in lei. come vediamo, che i Portoghesi mantegono con le serze maritime gli stati, ch'essi hano in Persia, in Cambaia, nel Decan, e nel resto dell'India, e gli hanno mantenuti gloriosamete già più di nouant'anni. Alcuni personaggi di valore han no opposto ne le deliberationi fatte soprà di ciò, la concorrenza del Turco e

perche

perche dicono effisse il Re, strigando i della spesaimmoderata, ch'eg i fa nelle fortezze, porrà con esta mantere pu corpo di a main di cento inquanta, à più galere, come potrebbe fare ageuslmente; farà che il Turco, che di presente si contenta d'un corpo di 130. ga'ere, ò d'una cofa simile, per restarsuperiore al Re, ne vorrà senere ducento. Onde S. M. entrarà in spesa, senza accrescer nulla alla sua potenza. Questa è sottigliezza troppo grande; e nelle cose pratiche non è cosa che meno riesca, che la troppa sittigliezza de g'i ingegni. Perche non basta che il Turco voglia restar superiore al Re di forze maritime: bisognaua vedere s'eglilo potrà fare; po che se bene cg i hà piu marina che il Rè, non hà però maggior neruo di gente atta alle fattioni maritime. Conciosia che tutta la costa d'Africa,non hà, leuando Algier, e Tripoli, oue possa ò fabricare, ò mantere, vn paro di galere. Il medesimo dico del mar mag ziore, oue non è cosa di momento fuor che Cafa, e Trabisonda. e il medesimo si può dire di tutta quasi la costa dell'Asia; perche non basta bauer della marina affai, b' fogna di più, hauer della gente, che si diletti dell'arte marineresca; che possa sopportare la fatica, e il trauag'io del mare: che si diletti della nanigatione; e del traffico per mare; che abbondi di legnami,e 'di canape: che non seomenti delle minaccie de' venti, e dell'horror delle tempeste : che habbia ardire di mettere à risico la vitatra i pericoli, e dissidar la morte tra Scilla, e Carriddi . la metà dell'Imperio Turchefco non hà gente da mare, che si possamettere à paragone, e à contrasto co' Catalani, co' Biscaini, co' Portoghesi, co' Genouesi (ch'io nomino per molto seruitio, che il Rè Catholico ne trabe nelle sue armate ) soli. Finalmente il Rè hà due vantaggi soprail Turco: l'uno si è, che se bene il Turco hà sotto l'Imperio suo piu gete di lui: nondimeno non se ne può, per esser la piu parte Christiani, sidare cotra noi. l'altra che le marine del Rè sono più vnite, che quelle del Turco; onde le forze si possono anche piu ageuolmente ragunar insieme. Si è poi visto che l'armate di Ponente sono quasi sempre state superiori à quelle di Leuante, e le Settentrionali alle Meridionali: le Romane alle Cartaginese, le Greche alle Asiatiche. cosi Ottauio Cesare ruppe con l'armat: Ita'iane l'Egitie: e a nostri tempi le Christiane le Turchesche. e i Turch medesimi confessano, che legalere nostre auanzano di bontà le loro; ene temono l'incontro. Quante volte Carlo V. Imperatore volle armare, mise insieme tante forze, che it Turco non hebbe ardire di mouersi. Conciosia ch'egli condusse all'impresa d'Algier 500, legni; e à quella di Tunigi piu di seicento, e Antrea Doria meno in Grecia tante forze, che senza contrasto, prese Patras, e Corone. Ma di ciò tanto basti. Non hò detto niente delle forze maritime che il Rè hà nell'Oceano Germanico per la ribellione de paesi bassi. Ma che paese di Europa è piu copioso di naui, e d'huomini eccellenti, per contrasture con le tempeste, e con l'impeto del mare, che quei d'Olanda, e di Zelanda? o che porti sono pius Bre Tolling

frequentati, che quei di Ramua, d'Anuersa, e d'Ansterdam? Non dirò niente del concorso de i vascelli d'ogni sorte a Siniglia, que fanno capo le flotte della nuona Spagna, e del Perù; con le quali si tiene in essercitio perpetuo numero grandissimo di nocchieri, e di marinari. Nè mi accade parlare del valor de Biscaini nelle cose di marc; oue riescono veualmente eccellentize nel mestier del so dato, e nell'arte del marinaro; e con pari ferocità vanno incontro e all'inimico a mato, e all'onde tremende dell'Oceano. Habbiamo, lenza auedercene quasi, dimostrato le forze maritime; diciamo hora due parole delle terrestri. Queste consistoro infantaria, e canalleria. Quanto a quellail miglior soldato à pic d'Alemagna è il pallone; dello Spa nuo'o non mi accade parlare, perche questa natione di ogni tempo è stata delle piu querriere dell'uniuerfo. i Francesi furono domi, e seggio, ati da' Romani in noue anni; sli Spagnuoli maniennero la guerra ducento anni: e fu necessaria la poten-Za, e la persona d'Augusto Cesare per domare i Biscaini. Gli Spagnuoli han no con 'arme riscossa la lor patria dalle mani de Mori; e non si presto si videro liberi da quella impresa, ch'assaltarono l'Africa, e le presero piazze important: e poi i Portogbesi trauag iarono la Mauritania: e misero i freno alla costa di Ghinea, e di Etiopia, e di Cafraria; conquistarono l'India, Malaccase l'Isole Molucche, e i Casti liani, varcando l'Oceano Atlantico, s'insianorirono d'un mondo nuouo; oue sono tanti regni, prouincie, popoli differen ti di lingue, di habiti, di costumi: e finalmente cacciarono i Francesi di Napoli, e di Milano. Il lor va cre consiste nell'accortezza; perche non è gente, che in guerra conosca meglio il vantaggio, e il disauctaggio: nella diligenza; perche no trascurano nulla, e si vagliono d'ogni cosa:nella pnione; perche non si è mai visto, che suor di casa venissero tra loro alle mani: nella tolleranza sina mente della fame, sete, caldo, fiedd, disagio, fatica; con laquale straccano ogni a tra natione. Con queste parti hanno ottenuto vittorie d'importanza cotra i loro nemici ; e se bene sono stati vinti, hanno però ninto per lo più il vincitore, come auuenne à Rauenna; e non hano mai riceuuto disactta d'importanza; benebe siano stati essai granemente percossi dalla fortuna nell'imprese d'Alger, e d Inghilter, a. e tre ò quattromila Spagnuo'i a tempi nostri hano messo sossopra la piu nobil parte d'Alemagna;e andati ù, e giù per me-20 de nemici. Della fantaria Italiana foddita al Rè Catholico, non mi accade parlare; perche è noto il valore mi'itare de Marsi, Peligni, Hernici, Sanniti, Lucani. Quanto alla caualleria, egli hà le migliori razze di caualli di Europa: cioè i Gianetti d' Spagna, e i Corsieri del Regno: ha i Borgognoni, ch e portano il panto tra canalli Francesi: e i Fiamenghi, ottimi tra gli Alemani. Par che la natura habbia voluto armare qui ste sue genticon le minere di ferro di B seaglia, e di Chipusca, e di Molina: con le tempre di Baio un, di Belbao, di I olisetta, di Calataint : con l'officine d'arme di Milano, e di Napolia

Napoli, e di Bolduc; e prouede le di vettouaglie co' granari inefausti di Puglia, di Sicilia, di Sardegna, di Artesia, di Castiglia, d' Andalogia; e non meno con la copia de' vini di Somma, di Calabria, di S. Martino, e di Aiamonte, d'altri lucghi infiniti. Abbonda poi il Rè Catholico d'oro, e d'argento, co't quale, per non consumare troppagente della natione Spagnuola, impiegatainstante parti, e in tante diverse imprese, conduce e cavalleria, e fanteria Ita iana, e Tedesca, quanta egli ne vuole.

Principi confinanti.

TPrincipi, che confinano co'l Rè Catholico di qualche consideratione per Lconto di forze sono l Venetiani, il Rè di Francia, l'Inghilterra, e il Turco. Co' Venetiani egli è gran tempo, che dapoi che lo stato di Milano è in poter di Spagna, le cose passino con grandisima pace, e quiete. e i V enetiani danno piu su la difesa, e su'l fortificare sommamente le lor piazze, che sù i disegni di far acquisti; perche essendo quella kepublica tutta indrizzata alla pace, non fa à suo proposito l'alteratione delle cose nella sua vicinaza. Il Rè Catholico poi hà tanti stati, che se ne contenta: e la natione Spagnuola hà per le mani tante imprese contra Turchi, Mori, heretici, infideli, nell'Europa, Africa, Afia, America, e tato necessarie, ò vtili, che vi sfoga volontieri ogni suo humore: Si è visto poi che l'armi di Spagna si sono impiegate prontamen te à fauor de' Venetiani ne maggiori loro pericolinelle guerre mosse à quella Republica da Baiazette, da Solimano, e da Selim II. alla Cefalonia, alla Preuesa, à lepanto; e pur haueuano, e hano a i fiachi Alger, Tunigi, e l'Afri camolto piu vicina, che Cipro, ò l'Isole del mar Ionio, alla Spagna, alla Sicilia, Sardegna, Raleari, e al Regno di Napoli.

Quanto alla Francia, el a è hoggi in vno stato tanto misero, che non si può saluare, senza aiuto del Rè Catholico. onde egline ha preso protettione, e la mantiene, congiungendo le sue forze con l'auttorità del Vicario di Christo, con spesa inestimabile, ch'egli fa in lingua d'Oca, Ghienna, Prouenza, Normandia, Delfinato, Bertagna, Parigi, e in altri uoghi, si che hoggi la comparatione non hà luogo. Mache diressimo se la Francia si riunisse sotto v. la corona? prima questo è cosa piu desiderabile, che riuscibile: appresso dico, che le forze di Francia confistono nell'impeto; quelle di Spagna nella cuntatione, ch'io non saprei come altrimenti esprimere il mio concetto. Hor egli è cosa piu facile che la lentezza rintuzzi l'impeto, che non è il contrario. Perche l'impeto si antiuede facilmente, e vn huomo constante ageuolmente ancora lo schiua, à lo stanca. così il gran capitano con la ritirata sua in Barletta, e con la dimora alle rîue del Garigliano, prima tolfe à Francesi il possesso del regno di Napoli, e poi la speranza di ribauerto. Con le medesime arti Anton di Leuastraccò il Re Francesco à Pauia; e Prospero Colonna cacciò i suoi capitani dello stato di Milano. Io confesso che l'impeto importa assar nel-Горри-

ebacta

Sta parte della guerra, à Iuois, Mommedi, Ca'es; ma nelle battaglie reali sono per lo più stati vinti, à Grauelinga, à S. Quintino à Sicna. perche in queste val più l'ordinanza, e l'arte, che la furia: come in quelle più l'impetoze i furore, che il consiglio. e la tardanza di Spagna se bene patisce qua che oppositione nell'altre cose, per 'occasioni, che si lasciano passare di far bene i fatti suoi; co' Francesi ella è cosa bonissima non solo nell'imprese di guerra, ma ancora nel maneggio de i negoty. Perche essendo i Francesi di natura vehementi, incontrandosi nella lentezza Spagnuo'a, si rintazzano, e si smaccano, e per vscir d'impaccio, e di sassitidio si accordano anche con disuantaggio. co fanotata dal Bodino.

.. Veniamo bora all'Inghilterra. Carlo V. Imperatore, per assicurar la Fian dra da' Francesi, sece ogni cosa per pnirsi in lega con Arigo VIII. Re d'Inghi terra; e poi con parentadi con la Reina Maria sua figliola. Hor le cose sono cambiate di tal maniera, che la Fiandra sicura da i Francesi, è trauaglia; tase messa sossopra da Inglese. Sono i arme di Ingbilterra più atte alla diffesa del suo, che all'offesa dell'alcrui; perche tale è la natura dell'Iso'e di qualche importanza, e potenza l'altre non sono buone per offendere altrui, ne per diffender se stesse così veggiamo che gli Inglesi non hanno mai fatta cosa in terra ferma, se non con l'appoggio d'altri. Trauagliarono la Francia, ma con gli aiuti del Duca di Borgogna, da loro stessi non pur perderono quel che essi haueuano acquistato in Francia, ma gli stati loro patrimoniali, fuor che Cales, e la Contea d'Oia, tolta'i poi a i tempi nostri in pochi giorni da Francesco Duca di Ghisa. Trauagliano hora i paesi Bassi, ma con l'aiuto de i popoli medesimi: Si che par che la natura habbia fatto l'Inghi terra più per conseruarsi nell'esser suo, che per ampliarsi con l'Imperio de paesi vicini. le forze sono più atte à molestar gli stati del Rè Catholico : che à metterli in pericolo e la facilità del trauag'iarlinasce dall'ampiezza, e dalla ricchezza loro, esposta in piu bande ai lodroni, e a i corsari: perche si come non è marauiglia che il Turco, Prencipe tanto poderoso, non possa assicurare i suoi mari da due, ò tre galere di S. Giouanni, ò di S. Stefano: cosi nissuno si deue marauigliare, che a corfari Inglesi, non si possatagliar la strada nell'Oceano infinito, che bagna glistati del Kè Catholico: ma ben si vede, quando si è venuto alle mani, e combattuto, non corfeggiato, che l'armate del Re Catholico: benche inferiori di numero, sono restate superi ri di forze à gli Inglesi, come si è visto già due volte alle Terzere: perche se bene la prima volta l'Inghilterra non ci spese il nome, vi impiegò però parte delle forze : e la seconda volta essa sola vi mise, il nome, e le forze.

Passiamo horal Oceano. Gli stati che il Rè Catholico hà nel mondo nuouo sono tanto grandi, e di tanta potenza, che non hanno paura di nemici. Gli spagnuoli hanno fondato in tutti i 'uoghi opportuni bonisime colonie, e con esse occupato le bocche de siumi, e i porti del mare, e i passi d'importanza, etuti i sui atti per dominare pacsi, ò fertili di vettouaglie, ò ricchi di minerc, ò per tener à freno popoli bellicosi, ò città importanti. E dalla banda de Sur, questi flati non banno nimico alcuno, che i pe samolestare, non che trauagliare: perche non vi è ne Isola, ne continente, che gli s'auicini a migliaia di miglia. Dalla parte del Norte, hanno alle volte qualche trauaglio da Francesi, e da Ing. esi, che per assassinare hor le flotte, hor i porti, se orrono fin là. Il maggior danno c'habbino patito fu nel 586. quando Francesco Drac, co faro In lese, saccheggiò San Domenico nell'Isola Spagnuola, e Cartagenanella terra ferma; ma questo ardire d'Inglesi èstato cazione, che gli Spagnunli habbino aperto gli occhi, e pensato meglio alla sicurezza di quei pacs. I quali paiono fortificati da questa banda del Norte mirabilmente dalla natura; prima con le tante Isole, che fanno quasi siepe, ò riparo alla nuo ua Spagna, e la fortificano con la mo titud ne delle seccagne, e con la varietà delle correnti, che vi cagionano, appresso con vna corrente rapidissima, che entrando, per il golgo di Paria, oue si chiama bocca di Drago, e poi passan do tra lucatan, e la Cuba. si riuolge poi indietro tra la Cuba, e la punta della Florida, tanto rapida, che vna naue a vele piene non la può superare d'un punto. Questa corrente congionta con la varietà de venti, e con gli altri pericolide mare, metterà sempre il ceruello a partito atutti quei, che non haueranno porti, oue ritirarsi Di piu il Rè Catholico, valendosi di questo beneficio della natura, hà fatto vna fortezza importante in vna i foletta vicina alla pera Croce, terra posta su la spirggia del Messico, e pri altra nella Cuba all' Auana, all'incontro della Florida. Quella toglie a' nemici la commodità dischiuar la corrente; questa la facoltà di valersene. Haue di piu fabricato vna fortezza eccellente a San Domenico, città, che per la opportunità del suo sito, par che sia fatta per l'imperio di quel mare. E per concludere, si come il sito a' Italia par fatto dalla natura, per il dominio dei mare mediterraneo; così quel di Spagna par formato per l'imperio dell'Oceano. e la esperienza mostra, che la complessione de gli Spagnuoli è la piu tolerante d'ogni vavietà di clima, e di pacse, che si sappia. Delle Filippine.

E Filippine appartengono alla nuoua Spagna, non perche siano compresene' suoi consini, ò del mondo nuouo; ma perche surono scouerte l'anno 1, 64, da Michel Lopez ci Legaspe, mandato à scuoprirle da Don Luigi di Ve'asco, vicere della nuoua Spagna, e surono chiamate Filippine a hono-

re, e gloria di Filippo Rè di Spagna, sotto li cui auspicii, fù fatta l'impresa. Si stima che in quell'Oceano, che s'allarga tra la nuona Spagna, e la Samatra. siano pudici mila Isole d'ogni grandezza. E se bene gli spagnuoli le compren dono tutte co'l nome di Filippine, nodimeno questo nome conviene propriamente alle più settentrionali. Di queste esi ne hano conquistate sin'hora piu di 40. con vn milione d'habitanti. la principale si chiama Luzon, lunga piu di 200. leghe:ma stretta assai. Quini hanno fabricato pna buona terra alla bocca d'un grosso siume, che si chiama Manila, ella è cinta da due partidal mare, e dal fiume; oue il fiume sbocca nell'Occano: hanno fabricato pna torre forte, e dall'altra parte pna buona cittadella, prima cinta di legna, e di terra. e poi di pieta, e calcina, la più grand'i fola è V endenao : la piu famosa è Tandaia, che per esfer stata la prima, che si discopri, si dice per eccellenza la Filio pina. Tra l'altre viè Cebe, oue morì Magaglianes: gira vndici eghe, e giace in dieci gradi d'altezza. Queste e l'altre Isole vicine abbondano pniuersalmente di vene d'oro, e di vettouaglie, e Vendenao anche di canella, della quale si porta quantità alla nuoua Spagna, e anche in Spagna stessa. l'anno passato il Re Catholico diede ordine, che conducessino in quell'Isole buoi, e vacche dalla nuoua Spagna, e caualli, e giumente per far razze.

Il numero de gli Spagnuoli, che hà conquistate, e che difende queste contrade, arriva hoggi à mille e seicento; e di questi, i soldati non passano soc. Hanno fabricato in luoghi opportuni fortezze; masime in Luzon, in Panay. e in Cebù; e vi tengono alcune galere, e fregate. Nella città di Manila risiede un Vescouo con diciotto persone di Chiesa, e Padri di S. Agostino, e della compagnia di Giesù; con la diligenza, e fatica de' qua'i sono ridotti alla nostra santa Fede intorno à trecento mila persone. La maggior difficoltà, che s'habbia nella loro conuersione, consiste nella pluralità delle mogli, che quei popoli (cosa commune quasi à tutta la gentilità) tengono. Sono questi stati di molta maggior importanza di quei, che si stima. Perche, oltre alla copia di alimenti, e d'oro, che vi si troua; sono in vn sito à proposito, e per soggiogare le Isole vicine, e per mantener le Moluche; e per introdur traffico tra quell' Arcipelago, e la nuoua Spagna, e commertio tra la China, e il Messico; cose tutte di somma importanza. Ma quel, che importa piu di tutto questo si è, che di qua si è cominciato a tener a freno e la setta, e l'arme de Maumettani, che a poco a poco si andauano facendo padroni, e delle Isole, e della costa dell'Asia. & è più facile a i Castigliani dalla nuoua Spagna, e dal Perù, che à gli Arabi dalle contrade loro la impresa; perche, oltra alla superiorità delle forze, si è trouata naue che in due mesi è arriuata dal Perù alle Filippine (minor distanza vi è d'Acapulco, e da Salisco) oue non arriuarà dall' Arabia in mez' anno, non solo perche questa è loro piu vicina di quella, ma perche i venti generali fauoriscono molto piu la nauigagatione de' Castig'iani, che de Mori: perche i Castigliani vano per linea dritta; i Mori per linea curua. Appresso quelli fanno il loro viaggio in vn trat to: questi in più tratti, perche al capo di Comorin, si cambia loro il tempo d'e-State in inuerno: e il simile auniene quasi poi à Malacca, oue bisogna aspettare le Monzoni. Di più i Castigliani nauigano sempre co'l vento in poppa, e per vn mar pacifico; ma gli Arabi, entrano in vno arcipelago, oue per la frequenza dell'Isole, s'incontrano in mille correnti pericolose, e in varietà di venti improuifi, e in popoli ladroni, e di mal'affarc. Aggiungi alle cose sudette, che si come la riputatione de Cast gliani, e di aiuto ai Portoghesi, co la vicinanza, e il valore di questa reca loro contracamb o non picciolo; e vnendosi questi due popoli insieme, faranno sempr: quel che vorranno in quei mari. Il che conoscendo molto bene i Chinesi, staono sopra di se; e con sospetto della vicinanza, e dell'arme Christiane.

Portogallo.

Iciamo hora de gli stati, spettanti al Rè Catholico per la corona di Por-Jtogallo.Questo regno lungo trecento venti, largo sessanta miglia, se bene non è nè di paese molto grande, nè di facoltà molto ricco in se stesso; e però in sito commodissimo per le nauigationi, e opportunissimo per far acquisti d'importanza, & è habitato da popoli di tant'animo, c'ha fatto l'imprese di Barbaria, dell'Etiopia, dell'India, e del Brasil; e sono già nouant'anni che si matiene Signore delle piazze, e de porti più importanti delle sudette prouincie, è padrone della nauigatione dell'Oceano Atlatico, e dell'Eoo. Ma prima, che noi passiamo oltra, bisogna dire due parole dell'Iso'e Terzere, appartenenti ancor esse alla corona di Portogallo. Sono quest'Isole, per il sito loro, tato importati, e necessarie, che senza, esse, la nauigatione dell'Etiopia, della India, del Brafil, e del modo nuouo non si potrebbe quasi seguitare. Conciosia che le flotte, che delle sudette contrade vegono à Siniglia, à Lisbona, no possono quasi far di no affercarle: quelle d'Occidente per seguitare, quelle di Leuate per guadagnar i veti à loro fauoreli. Sono diuenute celebri alli di nostri prima per l'ostinatione de g'i habitanti loro contra il Rè Catholico nella sua successione alla corona di Portogallo: e poi per le vittorie hauute ne loro contorni da gli Spagnuo'i contra l'armata di Francia, e d'Inghilterra.

De gli Stati d'Africa, e d'Etiopia. Ltra à Septa, e Tanger, che il Rè Catholico : per ragion di Portogallo, bàsù lo stretto di Zibilterra, e Mazagan, fuor dello stretto, venti miglia più à mezo di d'Arcelli hà nella costa d'Africa, dal capo d'Aguero sino à quello di Guardafù, due sorte di stati: perche alcuni sono sotto lui imme diatamete, altri sotto suoi adherenti. Sotto lui sono l'Isole della Madera, di Porto Santo, di capo Verde, d'Arguin, di S. Tomaso, e le vicine. Queste Isole si matengono co le vettouaglie loro, e ne hanno anche, e ne madano, per l'Eu-

ropa:massime zuccari, e frutti, e de quali abboda sommamente scome anche di vini) la Madera: e di zuccari similmente ne fà copia grandissima l'Isola di S. Tomaso. Questi stati non banno trauagli da altri che da corsari Inglesi. e Francesi, che non passano però capo Verde all'Isole d'Arquin, e à S. Giorgio della Mina hanno i Portoghesi due fattori e in forma di fortezze, onde trafficano con le genti picine di Gionea e di Libia, e ne tirano à se l'oro di Mandinga, e de luoghi finitimi. I rai principi adherenti il piu ricco, e il piu honorato è il Rè di Congo: conciosia, ch'egli possiede un regno de piu freschi, e piu copiosi d'Etiopia. I Portoghesi ne hanno due colonic, vna nella città di S.Sal natore, l'altra nell'Isola Loanda Canano da questo regno dinerse ricchezze; ma la piu importante è intorno à cinque mila schiaui l'anno, che si spacciano per isfole, e per il mondo nuono; e per ognitesta di schiano, che si canisi paga vna buona gabella alla corona di Portogallo. Da questo regno si potrebbe passare facilmente al Preste Gianni: conciosia, che si stima, che non ne sia lontanissimo; & è tanto copioso di Elefanti, e di vettouaglie, e di ogni altra cosa necessaria, che porgerebbe singo'ar commodità all'impresa. Confina con Congo Angolà, co'i cui Prencipe guerreggia hoggi Paolo Dias, capitano de Portoghesi. e la cagione principale della guerra sono alcune minore d'argento, che non cedono punto à quelle di Potosi; anzi sono tanto migliori, quanto l'argento fino è miglior del basso. Ein vero se i Portoghesi hauessino stimato tanto le cose vicine, quanto le lontane, e voltato le forze con le quali, passato il capo di Bonasperanza, arrivarono all'India, e a Malacca, & d Malucco, all'impresa dell'Africa haurebbono e piu facilmente, e con ispesa minore trouato ricchezze mazgiori; perche non è al mondo paese più ricco d'oro, e d'argento, che i regni di Mandinga, d'Etiopia, di Congo, d'Angolà, di Butua, di Toroa, di Maticuo, di Boro, e di Quiticui, di Monopotapa, de Cafati, di Monoemugi. ma la cupidigia humana stima piu l'altrui che il suo: e le cose lontane appaiono maggiori, che le cose propinque. Tra il capo di Bonasperanzase di Guardafù hanno i Portoghesi le fortezze di Cefala, e di Mozambiche. con quella si mantengo padroni del traffico de' paesi circostanti, che sono tutti abbondantisimi d'oro e d'auolio: con questa ageuolano la nauigatione dell'Indie perche l'armate loro hora vi sucrnano, hora vi si rinfrescano. Hanno in questa parte il Rè di Melinde amicissimo loro, e quei di Quiloa e d'altre Isole vicine tributarij. Non manca a' Portoghesi altro, che gente: perche oltra all'altre Isole, che si lasciano qui quasi in abbandono, vi è quella di S. Lorenzo delle maggiori, e forfe la maggiore che sia al mondo ( è lunga mille e ducento, larga quattrocent'ottanta miglia) se bene non è molto co!tiuata, è però capace, per la bontà sua, d'ogni coltura: la natura l'hà distinta di fiumi, e di porti, e di seni commodissimi. Questi stati della corona di Portogallo non hanno paura se non di forze maritime, che non possono esseresse non

non de Turchi: ma il corfo perpetuo delle flotte di Portogallo, che van di, e giù per quella costa, gli assicura affatto; el anno 1589, presero vicino à Mombazza quattro galere, e vna galcotta de Turchi, c'hauenano hanuto ardire di passar sin là.

De gli Stati dell'Asia.

Nella Persia, i Portoghesi hanno i regno d'Ormuz, e nella Cambaia l'Isma di Diù, e Daman, e Bazain. Nell'India citeriore possegono Caul, l'Isola di Goa con le vicine, e le fortezze di Cocin, e di Colan, e l'Isola di Manar, e il porto d' Colombano nell'Isola di Zeilan: ma la principal è Goa oue risiede Vicerè, e le forze dell'India. Ormuz e Diùsono ingrande stima per il dominio del mare, e del trassico del seno Persico, e de gosso di Cambaia: Cocinie, Colan, per la copia del pepe, che vi si carica: Manar per la pesca delle perle, che si fa in quel mare: Colombo per la eccellenza, e quantità della canella, ch'esce di quell'Isola: Daman, e Bazain per labonià de paesi circonstanti; onde Giouanni III. Rè di Portogallo assignò in quei paesi poderi à i soldati veterani. Goa è di somma importanza per l'opportunità de suo sito, congiunta con la ferti ità de terreni. Abbodano tutti questi paesi dell'Indiani di bambagio, di palme, onde dipende in gran parte il suo sostegno, di risi, di frutti, e di pepe, e di zenzaro.

Haue anche qui il Rè Catho'ico alcuni principi amici, altri tributarij de gli amici, il primo, e il piu ricco è quello di Cocin. Questo e a prima vassallo de Rè di Calicut, di non mo'to potere; hora con l'amicitia, e co'l traffico de Portoghesi, haue acquistato ricchezze, e forze tali, che glie ne portano inuidia i Rè vicini. è anche amico il Rè di Colan. in amendue questi luoghi tiene

il Rè cittadelle importanti. Vi sono poi dinersi principi tributary.

Forze.

Le forze de Portoghesi in questi stati, consistono in due cose; e l'una si è la fortezza de siti, l'altra il numero, e' a bontà dell'armate. Perche quanto a' siti, i Portoghesi conoscendo, che per il poco numero loro non poteuano abbracciar imprese d'importanza entro terra, nè star al paragone della potenza de' Persiani, de' Guzaratti, de i principi del Decan, del Rè di Narsinga, e de gli altri; attesero ad occupare quei siti, che li paruero più à proposito per farsi padroni del mare, e de' trassicchi, oue poca gente può stare à fronte di esserciti grossissimi. E perche sono padroni de' porti, e de' mari, hanno commodità di metter insieme tante sorze maritime, che non vi è chi loro possa contrastare. e i legni loro sono tali, e prouisti in tal modo, che vno di loro non hà paura di tre, nè di quattro di altra sorte. E per dire qua che cosa, onde si conosca quel, che essi possono nella India, Francesco d'Almeida con vent' una ò poco piu naui, ruppe i Mamaducchi

lucchi vicino à Diù; Alfonso d'Albur querche con vna armata di trenta vas scelli grossi, assassi Calicut; con vent'uno prese Goa; con trentaquattro la ricuperò; con ventitre naui prese Malacca; con venti entrò nel mar Rosso; con ventidue recuperò Ormuz quindi andando semp e crescendo, Lopez Suarez condusse all'impresa del mar Rosso trentasette vascelli grossi. Lopez Sequeira con ventiquattro naui grosse, ma con numero maggior di gente, che mai, tentò Guidda nel mar Rosso, con quarant'otto il Diù. Enrico di Meneses rouinò Patane con cinquanta. Lopez Vaz Sampaio lasciò nell'Arsenale centotretasei vascelli da guerra di tutto punto forniti. Nugno d'Accugna andò con trecento vascelli all'impresa di Diù, sù iquali erano tre mila Portoghesi, e cinque mila Indiani, oltre à iseruitori armati, ch'essi sogliono in gran numero menar seco. Don Costantino di Braganza hebbenell'impresa d'Orno cento e sessanta vele: e non meno in quella di Ionesepatan.

Prencipi confinanti.

Ltre di Prencipi amici, e tributary, questi stati confinano con potentissimi nemici: perche il Persiano pretende sopra Ormuz, che era gid d'un suo vassallo, il Rè di Cambaia su'. Diù, Isla già sua, e su l'altre terre, che noi habbiamo detto effere State già sue. Il Nizzamalucco, e l'Idalcano) cost chiamano i Portoghesi due Prencipi potentisimi del regno di Decan(e il Re di Calicut, e di Narsinga, ma li Re di Persia, e di Narsinga, non si sono mai moßi contra Portoghesi: perche hanno sempre haunto altro che fare con nemici molto maggiori. Gli altri hanno fatto sforzi grandissimi per ricuperar il Diù, e Caul, e Goa, e a'tri luoghi: ma non hanno potuto condurre à fine impresa d'importanza. Perche i siti de' luoghi sono troppo commodi per riceuer aiuti maritimi. e se bene essi per torre questi aiuti hanno fatto le imprese d'inuerno, non hà giouato loro; perche e la qualità de' legni, e la fierezza de gli animi Portoghesi non hà stimato pericolo alcuno. si che facendo à gara gli assediati in durare, e in vincere con la patienza, e gl'altri à mettersi à ogni pericolo di venti, edi mare per soccorrerli, hanno reso nullo ogni sforzo de nemici. Manon è nemico alcuno piu grane à Portoghesi, che il Turco, che dal mar Rosso, con la commodità, che li porge la città di Aden, hà più volte ten tato di cacciar'i dell' India, inuitato à ciò hora dal Rè di Cambaia, hora dalla propria ambitione. la maggior armata, ch'egli facesse su di sessantaquattro vascelli, che mandò al Diù: ma su vituperosamente messa in suga. vn'altra di ventisette vascelli grossine inuiò alla impresa di Ormuz, che su tutta quasi oppressa, e fracassata In Zeilan veramente non hanno altro, che la fortezza Co'ombo; perche il Rè che vi eratributario loro, è stato spogliato di quel regno da vn Moro, chiamato Singa Pandar; onde hora esso Rè viue come suor Pscito,e si mantiene con l'aiuto, che gli porgono i Portoghesi. Del

Dell'India viteriore.

TEll'India olteriore la corona di Portogallo hà il Regno di Malacca,e l'isole Moluche, Malacca è capo d'un Regno; che si stende 270 miglia; ma, per l'insalubrità dell'aere, poco habitato: e no ui è altra populatione d'im portaza, che la città sudetta. Questa giace in un sito tale, che viene a unir tut ti i traffichi, anzi quasi tutti i viaggi, che si fanno per quell' Oceano immeso dalle bocche dal mar roßo sino al capo di Liampò e quì fanno capo le ricchez ze della terra ferma, e di quelle tant isole, che non cedono tutte insieme di grandez za alla Europa. Era Malacca già molto maggiore; perche si stendeua lungo la spiaggia del mare più di tre miglia: hora i Portoghesi per facilitare la difesa, l'hanno ridotta in fortezza, che non gira piu d'un miglio. Ha due ne mici potenti, cioè il Re di Ior, e d'Achen quello potente per terra; questo potentissimo per mare: da quali ella è stata assediata e ridotta a gra pericolo più d'una nolta; ma co'l soccorso uenutole dall'India si è sempre saluata con strage, e con rouina de nemici. Vltimamente Paolo Lima ruppe il Re di Ior, espu gnando anche un forte fatto da lui uicino a Malacca, oue tra l'altre spoglie, li trouarono 900 pezzi d'artegliaria di Bronzo. Nondimeno questo stato è in gran pericolo per la potenza del Re d'Achen, tutta riuolta a suoi danni. Onde sistima che per assicurarlo il Re Catholico comettesse l'impresa d' Achen a Matthias d'Alburcherche, ch'egli mandò, due anni fono, con auttorità, e con forze grandi, all'India Resta il regno di Malucco, one i Portoghesi per assicurar si del traffico de garofani, che nascono nelle Moluche, e delle noci moscate, proprie dell'isola di Bada, haueuano vna fortezza nell'isola di I erna te, laqual fortezza, per mancameto di soccorso, s'arrese questi anni adietro à Maumettani. Nond meno i Portoghesi, itiratisi nell'isola di Tidor, restano co l'arte del traffico in mano. Non è paese al modo, il cui popolo sia composto di piu nationi, e piu differeti tra se, e di animi, e di costumi, e di lingue, ne più instabile, e più fraudolete, e piu perfido. (Inde non ui è mai pace, ne quiete ne PONTEFICE ROMANO. colabuona.

Clamo hora giunti al sommo della grandezza humana, posta da Dio S.N. Inel Pastore uniuerfale della Chiefa, e nel Vicario di fua Dinina Maestà; la cui gradezza è di due fortisperche una consiste nella signoria, e dominio te porale ch'egli ha, l'altra nella giuridittione, e auttorità spirituale. Il dominio temporale è di due forti; l'uno è utile, ò nogliamo dire immediato: l'altro è diretto, e mediato. Quanto al dominio utile, il Papa possiede una buona parte d'Italia, cioè tutto ciò, che giace tra'l fiume Fiore, e Vaieta, e tra Primaro, e la foce del Tronto (eccettuando lo stato d' vrbino) relquale spatio sono comprese le prouincie di Bologna, Romagna, Marco, Umbria, Ducato di Spoleti, patrimonio di S. Pietro, e'l Latio Questo Stato è de pin importati d'Italia, si per il sito, perche giace quasi nel cerro di lei, e si stede dal mar Adriatico al

Seconda Parte.

mar

1 78 .. 14.

mar Tirreno; si ancora pche abboda sommamente di uettouaglie, massime di grani, ogli, e uini, pche la Romagna produce ogli, e uini, non pur per se, ma p li uicini ancorare ne mada copia grade, e a V enetia, e in Schiauonia; fa sale an co p se per altri paesi à servia la Marca ha dato alle volte sino 100. mila flara di formeto à Venetiani, e gran quatità d'ogli, l' Vmbria se bene non fa grani p mandarne fuori: non ha però esa bisogno dell'altrui; e fa quasi p tutto uini, e ogli, c bestiami; in molti luoghi zaferani affai. Il Patrimonio, e'l Latio hano aiutato piu d'una nolta di grani Genoua, e alle nolte anco Napoli. E' poi quello stato pieno di gete ardita, e guerrera si che si stima che in questa parte auanzi tutti gli altri stati d'Italia: e si potriano cauare dal Bologne Ce, Romagna, e Marca, meglio di 2000. fanti, e altritanti dal resto. Et al tepo di Papa Clemete VII. Marca sola mise inseme I 5000 persone p soccorso di quel Pontefice. Le città di piu importaza sono Roma, capo del modo, che può fare centomila anime: Bologna che ne fà più d'80000. Perugia, Ancona, Rauenna, Rimini, Cefena, Forli, Faeza, Imola, Macerata, Fermo, Afcoli. Camerino, Spoleti, Norcia, Rieti, Terni, Narni, Oruieto, Viterbo, Affisi, Fo. ligno, Todi, con forse trent'altre Non gli macano fortezze importati, tra le quali è il Castello, e'l Borgo di Roma se si finisce; la città d'Oruieto, murata di mano della natura: Terracina, Città di (astello, Fano. Ma se ne potrebbono fortificar molte, che son di sito, e di postura eccellente, com'è Aquapendete, Montefias cone, Viterbo per li passi, su liquali siedono: e dall'altra parte Ancona, che cominciò a fortificare Pio V. Spoleti, Narni. Euni il porto d'Anco na,e di Civitauecchia. Reca anche splendore, e grandezza notabile allo stato Ecclesiastico il ualore, e la moltitudine delle famiglie illustri per arte di pace,e di guerra, delle quali egli è pieno. Onde i Principi, e li Re della Christianità cauano i Conduttieri, e i Generali de gli efferciti, e dell'imprese loro. E se'l Prencipe di questo stato fosse cosi secolare, come egli è Ecclesiastico, non cede nebbe in nulla a qualunque Principe d'Italia, nè di vente, nè di posanza. Haue oltre a ciò il Papa lo stato d' Auignone in Fracia, oue sono quattro città, e 80.terre murate. Hà nel regno di Napoli la città di Beneuento. ma quanto al dominio diretto, egli è principe soprano, del regno di Napoli, e di Sicilia (seu do sopra tutti nobilissimo) d' Vrbino, Ferrara, Parma, Messerano, e d'altri, del l'isola d'Ibernia, e del regno d'Ingbilterra, che i proprii Resottoposero anticamete,e fecero tributario alla Chiefa. Ha di più giuridittione nel gouerno di tutte le religioni, e di tutto l'Clero della Christianità, e nella dispositione de benefici. Si che da lui depedono, e a lui ricorrono, e s'appellano, come a supre mo Prencipe, e Padre, anche tutti gli ordini militari: ond'egli hà mille manie re di rimunerare, e come diceua Sisto IIII. non gli mancaranno mai denari, quando non gli manchi la mano, e la penna. si che Pio IIII. hebbe solamente dalle religioni 400000. scudi: en baurebbe trouato, s'egli hauesse ueluto (come n'era conficiliato) ammettere le renuntie de beneficif co'regressi, e le compo sitioni degli v sicu, più d'un millione, e Paolo I II. entrò in lega con l'Imper.e. co'Venetiani cotra Turchi (come fece anche poi Pio V.) co la sesta parte della spesa; e mandò in aiuto di Carlo V. alla guerra contra i Luterani 1 2000. fanti, e 500. canalli pagati, e mise la casa sua nella gratez ra che noi neggiamo, e Pio V.mandò 4000. fanti, e mille caualli in aiuto di Carlo IX. Re di Fracia e Sisto V.in 5 anni e mezo di Pontificato, mise insieme 5. millioni di scudi; e ne spese una großa somma in acquedottisfontane, aguglie, palagi, chiese. Ma questa grā dezza è nulla a paragone della spirituale, ch'al:ri chia nano ecclesiastica, cocio sia ch'ella non è terminata da siumi, ne da monti; u arca l'Oceano, abbraocia l'uno, e l'altro emisfero. Non ha finalmete altra ma gioranza, e superiorità, che quella di Dio, da cui egli ha ricenuto l'auttorità, e la giuridittione senza issun ristrengimento: conciosia che Christo disse a Pietro. Quodcunque ligaueris: Quodeunque solueris: e non meno indefinitamete, Pasce oues meas. Gli altri Principi hanno haunto da principio l'autorità da popoli, che gli hanno eletti al lor gouerno, e reggimeto, onde poi è andata per ragion di sangue, e. d'heredità ne loro successori. Ma il Papa ha la gradezza, e maggioraza sua so pra l'ene e humano immediatamete da Dio: onde non gli può effer ristretta, ne alterata da chi si sia. Egli non ha tribunal superiore in terra; e nelle cose con cernenti la Fede, e i costumi non è lecito appellarsi dalla sua sentenza, nè a son cilio,ne ad altra cosa. Gli altri hanno la lor possinza limitata da capitolacioni, e patti stabiliti co'popoli, ch'essi promettono d'osseruare nella loro incoronatio ne, e ne fanno Sacramento: il Papa non ha, quanto spetta all'amministratione della Chiefa, altra limitatione, che del seruitio di Dio, e dell'edificatione spirituale d'essa Chiesa. Quelli hanno i loro dominij terminati, ò da monti, ò da mare: questo ha vna giuridittione, che non conosce Orizonte.

Questa soprana auttorità, e cura data da Christo a S. Pietro, e a suoi succifsori, porta seco due carichi, e ussici importati. Il primo si è di reggere, e di nudrir la Chiesa: l'altro di prouedere a pericoli, e danni soprastati: perche la perfettione d'ogni gouerno ricerca due virtù; dellequali l'una si maneggia, e occupa in reggere, e (per usar la parola di Christo S.N.) pascere: l'altra in disendere, e in ouniare a gli incontri de nemici: si regge con le leggi: si disende con l'ar
mi: a quella appartiene la dottrina politica; a questa l'arte militare: quella s'adopera in casa; questa suori: quella co' sudditi; questa co' nemici: quella regola
l'appetito; questa la colera: quella si uale della giustitia: questa della fortez, a.
Il Pontesce adempie il primo ussicio con la dost ina, con l'amministratione de
Sacramenti è per se stesso, è per mezo de ministri: con le quali due cose si dene
accompagnare il buon essempio, e la santità della uita. Luqual santità sebene
non si deuc ricercare, come cosa necessicia ne pelati da i sudditi lura; per che
Christo dice, Quecunque dixerint nobis sacite, ad opera autem eo-

rum nolite respicere nondimeno ella è di grande aiuto all'edificatione spiri tuale della Chiesa, e i peccati de' Vescoui sono più graui, per lo scandalo: e per il mal essempio, che per la spetie loro. Dio, hauendo benignamente rimessa la colpa a Dauid dell'adulterio di Berzabee, e dell'homicidio d' Vria, volle nondimeno; ch'egli patisse grauissimo castigo per lo scandalo, che in ciò haueua dato al popolo. Hor melto più scandalo si sono i peccasi de Vescoui, che quei de i Principi perche il Vescouo deue seruire al popolo di lume, e di sale. di lume, che mostri la via della salute, el porto della sicurezza; di sale, che condisca i costumi de sudditi d'ogni uirtù, e li preserui dalle corruttioni de vity. E come ben insegna il Card. Casetano, il Vescouo non sa prosessione di caminar uerso la perfettione, come il Monaco, e'l Religioso; ma d'esserui già arrivato; non di cominciare, ò di prosicere nella uirtù ma d'esserui già in essa perfetto: non d'esse continente, ma casto: non d'astener si dalla roba altrui, e dal guadagno ingordo, ma d'hauer l'affetto spiccato, e libero d'ogni cupidigia, e auaritia, anzi di conculcare con l'animo, e di stimar tutto l'mondo nulla di non amar finalmente cosa alcuna, se non

in Diose per Dios

L'altr'uffic'o del pastore si è difendere la mandria e'l gregge da i Lupi, e da" nemici. Hor inemici, e quei, che possono recar danno, e pregiuditio alla Chiesa fono di due sorti. domestici, e stravieri. de'domestici alcuni cercano di corrompere la sincerità della dottrina altri impediscono il bene, e't progresso della chie sa con gliscandali, e co' peccati enormi. I primi sogliono essere buomini priuati, che, per ambitione, e per acquistarsi credito presso il popolo, come Arrio, ò per sdegno di non hauer ottenuto qualche grado nella Chiesa, come Luthero: o per disperatione della conscienza, e dell'anima loro, dandosi in preda all'ambitione, e al senso suscitano, e difendono opinioni, con le quali s'ingegnano di ricoprire la loro passione, e mal talento con le parole empiamente interpretate del la Scrittura, che per ciò Luthero dice hauer il naso di cera : perch'egli tira le parole dettate dallo Spiritosanto a fauor della carne, e a viaggio del senso; le piega anzi le storce a sentimenti pestiferi, e diabolici, e allbora pare a lui d'ha uer fatto una prodezza fingolare, quando ha dato a qualche luogo della Bibbia una interpretatione impertinentissima, anzi contraria diametralmente al nero, e all'honesto. A questa sorte di veleno prouede il Pontefice hora co'sinodi prouinciali, hora co Concili generali, secondo la poca, ò la molta importanza della cosa, hora co predicatori, e Dottori. co Concily si conuinsero, e con dannarono l'herefie d' Arrio, d' Eutichete, d'Eunomio , Dioscoro, di Berengario, e di altri. con le prediche, e dispute, S. Agostino conuerse, e distrusse L'heresia di Donato, e di Fausto; e S. Gregorio Papatenne a freno i Donatisti nell' Africa , e gli Arriani nella Spagna; cacció di Alessandria d'Egitto gli Agnoiti: riduße alla Fede Catholica, i Gothi, ch'erano Arriani: mase i Concilij, e le prediche, e le dispute non fanno frutto, dà licenza a i Principi temporali di

di adoperarui il fuoco, e il ferro: nel qual modo si estinsero gli Albigesi.

L'altra sorte di corruttione si è lo scandalo de i principi, che ò per maligni tà depranano il ben publico, e l'edificatione della Chiefa di Die; ò per negligenza lasciano ruinare la Religione ne gli stati loro per l'ono, e per l'altro ca po, li Ponte fici, se'l male è incorrigibile, si pagliono della scommunica, e dell'interdetto.e se queste arme fanno poco effetto, li dichiarano incapaci de eli stati, e indegni del grado, nelqual Dio gli ha posti. aff luono dal giuramento della fedeltà i sudditi, e trasferiscono i regni, e gli impery ad altri e la ragione si è perche nella Chiesa di Dio, la podestà secolare è quasi corpo, la spirituale quasi anima; onde quella deue ubbidire, questa commandare in tutto ciò, che si appartiene al ben publico di esa Chiefa. e i principi scandalosi sono come membri putridi, ò pecore scabbiose, che si debbono troncare dalle parti sincere,ò cacciar fuora del gregge. & cosa ridicola quella, che in questi tempi di cono e scriuono alcuni politici Francesi, che il Rc loro depende immediatame te da Dio; cosa, per la sua uanità, indegna di esser refutata: conciosia che tutti iregni legitimi hanno hauuto origine dall'elettione de i popoli: e per questo, nella loro incoronatione li Re giurano dio seruar i privilegia i popoli; e i popoli d'esser fedeli a loro e Dio ha dato ogni auttorità di legare, e di sciogliere il uincolo del giuramento al Pont. Rom.come habbiamo dimostrato sopra. E in che parte della scrittura si truoua, che la corona di Francia dependa immediatamente da Dio?nel testameto uecchio, ò nel nuono? Anzi uon è Re,nè regno più affetto, e più obligato alla sede Apost.che quello di Fracia.conciosia che l'auttorità di Zaccaria Papa trasferì la corona dal sangue di Meroueo a quel di Pipino, onde passò poi nella casa d' V go Ciapetta, disceso per uia di donne pur da Pipino: perch'egli fu figliuolo d'Hacuida. questa nacque d'-Arrigo Imp.e di Matilde figlinola di Lodonico III.che fù ultimo del sangue di Pipino. si che, se't Pont. Romano non hauesse questa auttorità tutti li Re di Francia da 800 anni in quà sarebbono stati tiranni; ma non furono, perche il popolo di Francia, per ben publico uoltò a loro il uoto, e il fauor suo; e i Ponte fici Rom l'approuarono, e confirmarono. Greg. IIII. annullò il decreto, fatto da un Cocilio nationale in Lione, per ilquale era stato prino dell'Imperio, e del Regno di Francia Lodouico Pio. Tanto manca, che'l Papa non possa procede re contra'l Re di Francia; che Ludouico Crasso, Re di tanta auttorità, su scom municato da Stefano Vescono di Parigi, perche s'usurpana i beni Ecclesiastici,e si traponeua nell'elettione de gli Abbati, e de' Vescoui, e non essendo asso luto dal Vescouo, ricorse da Papa Honorio, che gli mandò l'assolutione. Fu se pre l'auttorità téporale soggetta alla spirituale. Samuel creò Re Saul:e perch'egli si portò male, lo depose publicamete, e gli sustituì Dauid. Elia sece diuersi Re nella Giudea, e nella Soria. Gieremia pianta, e spianta i regni, e i prin cipati. Onde ben dice S. Ambrosio: Veteri iure a sacerdotibus donantur

nantur imperia, no usurpătur. & Pietro Cluniacese: Quauis Ecclesia no habet Imperatoris gladium, habet tamé super Imp. Imperium: e V go di Santo Vittore: Spiritualis potestas iudicat terrenã. e S. Paolo: Spiritualis omnia judicat Con questa auttorità Innocentio I. scommunicò Arcadio Impe. & Eudossia sua moglic, perche non haueuano permesso. me gli haueua commadato, che S Giouani Chrisostomo fosse rimesso nella sua sede. Gregorio I. scommunicò Lotario Impe per il concubinato di Valdrada, Gregorio VII. Arrigo III. perche si volcua interporre nella creatione del Papa, e nella collatione de benefici. Arrivo V. fù anch'egli al medesimo modo fulminato, perche s'arrogana l'auttorità di dar l'innestiture de Vescouati:e Federico I. fù da Alessandro III.e da Adriano IIII. messo à terra, e prinato dell'Imperioze non meno Federico II, e Lodonico V.con la medesima Gregorio II. atterra Leone Isauro Imperatore, come Iconomaco, e assoluei popoli d'Italia dal Sacramento, che gli haueuano dato, e Gregorio III.lo priua dell'Imperio. Gregorio VII. spogliò del titolo, e d'ogni ragione del regno di Poloma Bolislao per la sua crudeltà. Giulio II. priuò del titolo di Christianis simo Lodonico XII. Rè di Francia, e diede il suo regno, e quel di Gionanni Rè di Nauarra (perche s'opponeuano dalla giuriditione, e all'auttorità della Chiesa Romana nelle cose di Ferrara in predaze I medesimo sece sentire a Venetiani quanto siano tremende l'armi Ecclesiastiche. Clemente VII. e poi Paolo Terzo scommunicarono per il repudio di Madama caterina sua moglie legitima, Arrigo VIII. d'Inghilterra, e Pio Quinto Isabella figliuola d'esso Arrigo, e la dechiarò decaduta d'ogni ragione della corona d'Inghilterra per l'apostasia, e per l'heresie. Sisto Quinto dechiarò incapaci della corona di Francia, e d'ogni stato Arrigo di Nauarra, e Arrigo di Conde, come Heretici. Finalmente non solamente è cosa chiara che i Pontesici hanno questa auttorità:ma è anche cosa manifesta, che rare uolte è aucunto, che quei, che si sono mostrati contumaci verso il Vicario di Chr sto, edisprezzatori della sua giuriditione, non stano stati puniti da Dio anche temporalmente; accioche intendessino, che la podestà terrena deue ubbidire alla celesie, e che le pene temporali sono ministre della maggioranza spirituale, come ne fanno fede i trauagli, e gli esiti d'Arrigo Quarto, & Quinto, e di Federico Primo & Secondo, Imperatori della casa di Filippo il Bello, Rè di Francia c'hebbe tre figliuoli, che tutti morirono senza prole, e di tre nuore, che egli bebbe, tutte furono accusate d'adulterio, e due conuinte, e condennate; di Ludouico XII. che non lasciò successore nella corona : di Gio. di Nauarra, che perdè la più parte del regno: d'Arrigo Terzo di Francia, che hauendo fatto morire Luigi Cardinal di Gh. sa, e Arcinescono di Rens, sù ammazzato, in n modo incredibile alla posterità, per mano d'un fraticello. E se bere non sutti quei, contra i quali si sono mosse l'armi Ecclesiastiche, hano finito mali

giorni

giorni loro, ci deue bastare, che ciò si verifichi per l'ordinario. Perche si come nella natura ordinariamente l'estate è calda, e secca; l'inuerno freddo humido; se bene alle nolte pione d'estate, e d'innerno regnano venti secchi, coft egli è cosa ordinaria, che gli scommunicati, e gli smembrati, con autorità Apostolica, dal corpo mistico della Chiesa di Dio, penino, e facciano cattino sine anche in questa uita, e se alcuni scampano dalle calamità, e da pericoli, ciò auiene come la pioggia d'estate, e la siccità d'inuerno, per lasciar luogo alla fede, e al merito. Hor perche l'autorità del Vicario di Christo in quel, che spettaal ben publico, e al servitio della Chiesa, non hà termine; e l'auttorità delli Rè circoscritta, e la maggioranza dell'Imper. terminata da i confini de regni, e dell'Imperio; quindi auiene, che molti principi per ottener titoli, \* grandezze anche puramente temporali, hanno fatto ricorfo non all'Imperma al Pont.Rom. Stefano d'Ongaria mandò Ambasciatori a Benedetto VI. per ottener da lui la corona, e il nome di Rè. Mieceslao Duca di Polonia. fece la medesima richiesta, ma non l'ottenne, l'ottenne ben Casimiro da Benedetto IX. come Demetrio Principe di Croatia , e di Dalmatia da Gregorio VII. Alfonso Duca di Portogallo da Alessandro III. Calloiane Principe de Bulgari da Innocentio III. Che cosa è più grande, che l'Imperio? Leone III .trasferì l'Imperio d'Occidente da i Grecia i Franchi; instituendonæ Imp. Carlo Magno, e Honorio III. quel d'Oriente ai medesimi concedendolo al Conte d'Ausserra, & i Venetiani hanno hauuto alcuni de gli ornamenti del loro Doge dalli Pont. Rom. & i medesimi dicono d'hauere confirmata la superiorità del mar loro da Alessandro Terzo. Auzi alcuni Principi sissono recati gloria il far i loro regni in perpetuo censuali, e tributarij della Chicsa, come Inno. Rè di Nortumbri, e ofa Rè de Mercinella gran Bertagna; e Alfonso 1. Rè di Portogallo. Le gran differenze de Prencipi sono per l'ordinario rimesse nell'auttorità del Pont. Rom. La maggior che mai sia stata, se noi consideriamo l'euento, su la controuer sia tra le corone di Castiglia, e di Por togallo per conto delle loro nauigationi, e conquiste, questa fu terminata con: la sentenza d'Alessandro V I ilquale facendo tirare una linea da fettentrione a mezo dì,400. miglia lungi per ponente dall'isole di Capo V erde, assegnò tutto quello che si trouasse a leuante di essa linea a' Portoghesi, e'l resto a'Castigliani, e poi ad instanza de Portoghesi si contentò, che la linea si gettasse 180, miglia più verso ponente. Finalmente è sempre stata tanto grande la maggioranza del Pontefice Romano nella Christianità, che nou s'è mai fatto cosa d'importanza, se non per suo mezo. Perche egli solo come padre commune; può accordare li Rè Christiani; terminar con pace le guerre; con compositione le differenze; con sentenza le liti, e le controuer sie: egli solo può unire, & hà più d'una uolta unito in lega i principi Christiani contrainfedeli ; spinto Gotifredo Ducadi Buglione, si Conti di Fiandra, e de Tolola, Bles Ciartres, Bologna, e altri, Corrado, e Federico Imperatori. Filip pose Lodouico Re di Francia, Ricardo Re d'Inghilterra, e quasi tutto l'Chris Stianesmo nell' A sia all'acquisto della Terra Santa altri si sono oppostize han no sostenutore vinto l'armi di Rè, e d'Imperatori petentissimi con la sola ripu tatione e in pero questa è la grandezza del Pontefice, postanon in monitioni di danari accumulati, non in efferciti armati, non in copia di monitioni, non in altra cosa simile; ma in auttorità tale, che con essa possa polyer le forze, e i te fori della Christianità, i principi, e i popoli fedeli, one la gloria di Dio, e il servi tio della Chiefaricerca, e con questa Pontefici assai poueri hanno condotto a fine gloriosi imprese importantizrotto gli intoppi, superato le difficoltà, vinto finalmente ogni incontro. Non racconterò a questo proposito i fatti d'Alessandro III. e de suoi successori, che con tanta constanza mantenero la lor grandezza contra Federico Imp.che fù pno de più poderosi Principi, c'habbia hauuto la Alemagna: non le querre vinte da Giulio II, che ricuperò alla Chiefabuona parte dell' Vmbria, e Bologna, e le città principali di Romagna, ridusse a segno i V enetiani; abbassò l'alterigia, e indebolì la potenza de Francesi in Italia, e con tutto ciò lasciò grossa somma di cotanti al successore. Ma che diremo di Pio II e di Pio V. quello, hauendo confortato i Principi Chri-Stiani a prender l'arme contra Turchise mostrato di noler andar personalmen te a quella guerra (e in effetto si trasferì sino in Ancona) commo sse talmente le genti d'Inghilterra, e di Francia, e d'Alemagna, per non dir nulla d'Italia, che soprabondando la moltitudine de gli huomini al bisogno dell'impresa, gli conuenne rimandarne a casaloro forse 4000 o. Pio V. tentò la medesima impresa consuccesso maggiore. Perche hauendo unito in legasotto la sua aut torità l'armate del Re Catholico, e de Venetiani, e spintole adosso a nemici del la Fede, ne riportò vna vittoria delle più gloriose, e piu memorabili, che si siano mai hauute: con laquale egli roppe le corna, e spogliò dell'Imperio del mare Sclim II.e la casa Ottomana, che l'haueua tant'anni tenute. Finalmente, ricercandosi due cose alla grandezza d'un Principe, riputatione, e forze; le forze del Papa, sono mediocri; ma la riputatione non hà pari, nè in intentione, nè in estentione: perche intensiuamente ella è in sommo grado. non conosce superiore, se non Dio, non che vzuale; e s'estende, Extra anni solisque uias.comprende l'Asia, l'Africa, e l'Europa: pasa l'Oceano: abbraccia l'America, e'l Mondo nuouo, e se si trouassino più mondische non ne sognò De mocrito, savebbono in ogni modo tutti sotto la sua giuriditione. Si che conside rate tutte queste cose,il Pontefice si deue stimare Principe potentissimo. po tentissimo dico, e per rompere i disegni altrui, e per dar uigore a suoi . senza interuento suo, non è possibile a' Principi Christiani il far cosa d'importanza per il ben publico, ò per il seruitio della Chiefa.

IL FINE.

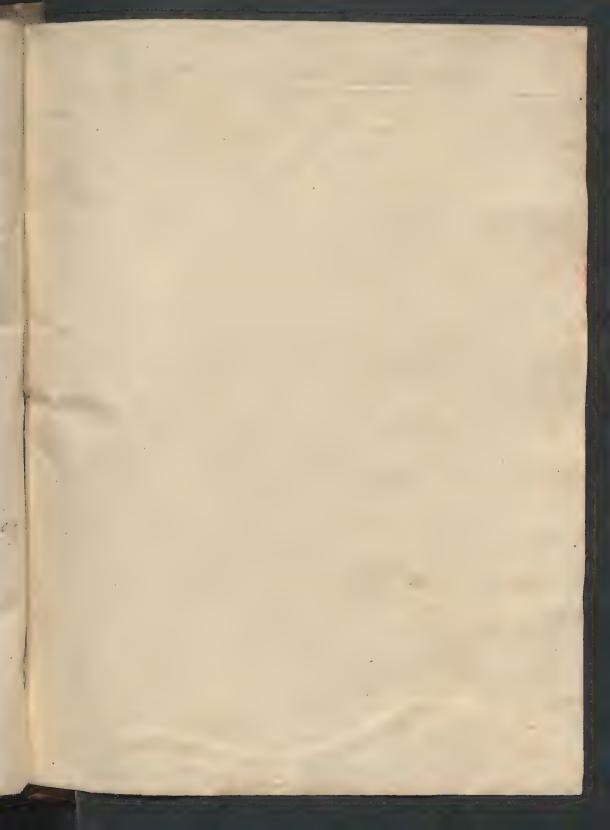







